

LE VITE · 6-12 M.

DE I DODECI VISCONTI CHE SIGNOREGGIARONO M. I.L. A. N. O.

DA MONSIGNOR PAOLO GIOVIO
VESCOVO DI NOCERA
TRADOTTE DA LODOVICO DOMENICHI.

Et in quest'vitima Impressione accresciute dè gl'Argomenti à ciascuna d'esse Vite, con le annotationi nel margine, & Tauola copiosissima.



Abbellite delle vere Effigie d'essi Principi,

DEDICATE

ALL'ILLVST. MO ET REVER. MONSIG. R

HONORATO VISCONTI ARCIVESCOVO DI LARISSA.





IN MILANO In Cafa di Gio. Battifta Bidelli MDCXLV.
CON LICENZA DE SYPERIORI.



Invento Congl





Auguigetæ geminata satis per fasta parentum. Et disfusa diù Gloria stirpis erat. Nunc in HONORATO, cunctas qui seruat Auitas Pestore vartules, conglomerata siget ... Edmuni be Medal.







ALL'ILL.MO E REV.MO SIG.R E PATRONE COL.MO

# MONSIG. HONORATO VISCONTI

ARCIVESCOVO DI LARISSA;

ABBATE DI S. BARNABA IN GRATASOLIO, PRELATO
ASSISTENTE DI SVA SANTITA, CONTE DI SALICETO, E DI RHO;

SIGNOR DI BASALVZZO, CASTELSPINA &c.



A R A merauiglia al certo hoggi ne ostenta la Fama, iliustrisimo, e Reuerendisa. Signore, che solita solo celebrando il valore de gl'Aui trasportarsi alli Nipoti, e se stessioni differia per norma delle loro attioni, hora indeffessa nelle douute lodi di V. S. Illustrisima tramandi il grido chiaro nonmeno di quello, che sia per rimbombarane posteri anno all'orecchie de'dodeci lon-

go cempo dessoni suoi Antenati, dal quale rauniuati ecco pare riforghino ambitiosi per manischarsi si nuono al mondo Padri ben degni di si Honorata Prole. Ridicono in queste carte li proprij fatti, e ciò non per tema che d'essi le più preggiate memorite siano dal tempo insidiatore inuolate all'eternità, mà ben si per attestare il merito di quelle vittù, che rendono V. S. Illustrissima maggiore de'suoi maggiori, li quali seppero meritare.

n im-

vn'Impero. Quindi vedrò ben tosto accelerarsi quelli honori, che se bene altre volte nella sua nobilissima Stirpe annidati, à lei la Polonia, la Romagna, la Marca, tutta la Romana Corte, e molto precisamente la Patria annelano con le communi acclamationi; felicità à pochi in vero conceduta, che le siano dal giuditio de gl'huomini le dignità saggiamente prenunciate. Per lo che questi famoli Heroi come auuezzi ad inuogliarsi all'acquisto di nonella gloria bramarono far comparire le loro magnanimo imprese vie più illustrate dal nome di V+S-Illustrissima, alle cui prerogative haurebbe ceduto gl'encomij qualunque de i più celebri, se d'esse me fussero stati adorni quei secoli, come hora felicitati ne sono li nostri tempi. In V. S. Illustrissima adanque fia stabilito il vanto immortale de descendenti, que hanno tutte le loro grandezze trafmesse li Progenitori ; e quiui non isdegni. ella, che ancor'io guidato dalle mie obbligationi troppo audace m'appressi à simili Campioni, col cui mezzo sia aggradito ciò, che qui in segno di quantunque debole, mà affettuoso seruaggio ardisce dedicarle, e presentarle il mio poco potere, che se la Getra del facondo Orfeo trhasse quasi ammiratore al par de Leoni ciascuno animale con l'Aquila ogni augello, e frà le Palme, e gl'Allori qualfiuoglia sterpo e bronco, in tal maniera appunto l'infinità de' meriti suoi incomparabili , si come da' Regi, e Prouincie vien commendata, deue ammirarsi da'Grandi egualmente, e da fuoi feruitori, nel numero de quali desidero me stesso confermato dalli commandamenti di V. S. Illustrissima, mentre offequiofo, e deuoto con humilissimo inchino me le appresento per baciare il lembo della fua vefte. Milano li 20. Febraro 1645.

D. V. S.III,ma c Reu,ma

Humiliss & obligatiss. Servitore

Gio. Battifta Bidelli .

#### PREFATIONE

## DI MONSIGNOR PAOLO GIOVIO VESCOVO DI NOCERA

#### NELLE VITE DE I DODICI VISCONTI

PRINCIPI DI MILANO.

OLORO, che ambitiofamente s'ingegnano dersuare l'antichità della nobilissima famiglia de Visconti dell'altissima origine de Cesari Romani, & dat Re Longobards per lunga successione, pare che quasi la innolgano in fanolosi principij. Mà io seguirò cose più fresche , & più chiare, & mi contenterò della illustre memoria d'Heriprando, & di Galuagno suo Nipote ; il qual con singolar lode delle cofe di guerra , & di cinil prudenza , farono de i primi de Milano . Pie Galuagno in quel tempo, che Milano fu ruinato da Federigo Barbaroffa, buom fingolar per la gloria de fuoi fassi illustri , & come volfe il oiel per quella ustabil calamità, percioche fi dire, ch'egli fu preso è menato prigione in Lamagna : mà no melto dapoi ruppe la prigione, & con gran virtà d'animo vendicando più d'una volta le ingiurie con la morte de Barbari , vifece la fua patria . Coffui fu , come dicono l'hiflorie, nipote d'Otho, di colni, che per fingolar religione, & grandezza d'animo fuegliato al fuono di quella nobiliffima tromba fe n'ando alla facta guerra in Soria ; hauendo congiunti i configli, & le for Le con Guglielmo Marchefe di Monferrato il quale per la grandezza del corpo era chiamato Longaspada : i quali menarono con esto toro à Boemundo, che passaua per mare da Brindssi , venti milla nobilissimi huomini volontary frà canalli, & fanti; accioche gli Italiani non paressero inferieri à Franceft d'amore alla religione, ne di valore nell'armi. Questo Otho hanendo in due asprissime battaglie à Nizza,& Oronte acquistato fama di singolar valore, essendo finalmente Gottifredo intorno à Gierufalem meritò corona con gloriofa festa di tutto l'esercito; quando egli solo inanzi à tutti gli altri valorosamente, & felicemete vinse Voluce Capitano de' Saracini ; il quale in campo aperto pronocana fingolar battaglia tutti i più valenti dell'elercito Christiano; senza smarir si punto per la braunta di quel crudel Barbaro ne per la terribil maniera delle nobili armi ; er riportò illuftre. & piena d'immortal gloria spoglia dell'elmo del nimico vecifo , cioè una Biscia con l'orecchie minacciofamente ne fuoi giri inal? ata dietro al cimiere , la quale dinora. ua un fanciullo con le mani aperte. Il quale argomento de felice virtù, non pure fu portamento è honore della famiglia, mà à descendenti suoi i quali s'hanno animosamente vsurpato quell'infegna, promette largamente è imperij, e ricchenze, & gloria . Furono di quei che credessero, che quetto l'oluce disceso della firpe d'Alesfandro Magno, portafée la Bifeta per infegna; la quale fecondo la fanola d'Olimpiade partorifce un bambino : perche ella fi vantana di effere stata ingranidata da un drago fotto l'imagine di Gione .

### TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI

#### COMPRESE NELLE VITE DE'PRINCIPI DI MILANO.



Accircio Cotica popio da Coma(chi. 10 Alberto Scotto nimico vechio del Magno Matteo 10

Alberto prefo da Galeazzo. Accuse date da Marco, e Lodrisio di Galleazzo all'Imperatore.

Agnela figlia di Barnabà maritata à Franccico Gonzaga. top

Altonio Re preso da Filippo, e liberato. Altare rizzato à fanta Agnele da Otho . Ambasciator del Re de Napoli

parla al Papa per Totriani . 13 Ambalciator de Torriani vitupe ra Otho alla prefentia del Papa cause Ambasciatori di Napoli cacciati

da Papa Clemente -13 Ambitione fatale alla famiglia. de'Visconti . 71

Samo Ambrogio peculiare auocato de Milanefi . 73 Santo Ambrogio in voa quuola à cauallo da foccor lo à Milanefi

carre. Ambrogio figliuolo di Barnaba ammazzato da'villant. Anaftafia da buona creanza à Matteo Magno fuo Figlipo'o, 41 Andreoto Torriano morto da'gli Othoniani Angleia figlia di Barnabà moglie

· di Federigo Prencipe , de Sucuia. Animo crudele di Gregorio Papa verso Otho suo parente. 15 17 Animo generolo di Otho nelle

auuerfità. Animo pertinace di l'eltrando le garo del Papa.

61

70

85

94

103

100

Anni de Galeazzo Anni di Azzo. Anni di Luchino Anni di Giouanni .

Annidi Galcazzo 1. Anni di Barnabà. Angi di Giouan Galeazzo. Antiani creati in Milano .

52 Antonia figliuola di Barnabà ma-

ritata a Corrado prencipe de | Azzo va a ritrouare Giouanni Sucura. ton lettere coreffe più historie . 127 1 Aquila infegna dell'Imperio Romano. 58 Arcelli s'infignorifcono di Piacen-

10 Arigo ributtato da Matteo Mag. coo oro. \*\* Arrigo Imperatore entra in Mi.

lano. Arigo Imperatore ritorna Mattco Magno in flato .

Arrigo Gruntflenio fauorife Galcazzo. Arrigo , c Valeriano figliuoli di Castruccio amicati co Tedeschi

Arrigo, e Valeriano gridari Stgnori di Luca . 69 efini fi danno a Giona nni Ga-

leazzo. In8 Affalto improutfo d'Othoniani à Torriani. Azzo figliuolo di Galeazzo cacciato de Piacenza.

Azzo per valor di guerra di Spirno , & ingegno eguale a Galcazzo. Azzo de prudentia fortezza, e d'animo iquitto fimile à Matteo

fuo auolo. 64 Azzo ampliò grandemente i con fini del fuo imperio 64 Azzo nacque, e fil alleuato in.

efilio. Azzo prende Borgo fan Donino carre. Azzo guerreggia con Vergufia-

Azzo affediato in Borgo San Donino da Fiorentiai Arzo fi libera dall'affedio del Cardona.

Azzo da aginto à Castruccio car-73 1 Azzo congiunto con le gente di pafferin Mantouano, e del Signor di Ferrara Azzo ottiene dall'Imperatore

d'effer chiamato prencipe di Milano. 67 Azzo co'fuoi zij fa ffrangolare 71 Marco congiurato.

Re de Boemia di là d'Adda, 71 Antonio Palermitano famo(o in... | Azzo farto da Vercellefi Signore della città loro. 71 Azzo piglia Cremona. 71 Azzo piglia Pania. Azzo ricupeta piacenza con

pari. Aaro riceue Como da Franceschino Ru(ca . Azzo muoue guerra a Maffin...

della Scala. Arzo gli toglie Brefcia. Arao muore, iempre trauagliato dalla force. 73

Azzo viffe anni trentaotto 23 Azzo fignoreggiò noue anni. 73 Azzo non hebbe figliuok . Azzo si descriue per le sue quali-

tå Azzo fepolto in S. Ghothardo . Azzolino fallamente detto Ecce-

lino. Azzolino per crudeltà superaua... ogni fier tiranno . Azzolino capo della parte Imperiale.

Azzolino muoue guerra à Torrianf . Azzolino prefo da Milanefi muo re non voleudoft lateiar medi-

B Amaba fpatienta Mautona. carte Barnabá d'animo indonico, e roce . Barnaba mai non fi ripofo di Lar guerra. Barnabá ottinato in voler racquif-

tar Bologna . Barnaba fuperato da nimici à Santo Rafaello. 99 Barnaba vinto da'nimici 49 Barnobá rompe i nimici in battaglie nauale. Barnabá comperò Reggio da Foltrino Gonzaga.

Barnabá prefo da Giouan Galeaz -Bernabasson fil d'alcuno agiuta-

Barnaba imprigionato nella roc-

#### DE'VISCONTI.

16

54

tor

19

ca di Treccio. 101 Buccialdo fugge di Milano. 118 Barnabá muore di veleno. 1:8 Barnabá fignoreggió anni tren-Buccialdo rotto da Facino. Buccialdo per auaritia fece decata. 101 Barnabà viffe felantafei anni .car. pitare, ilfigliuolo di Giouan... Galearzo. te. 10: Barnaha mori contento nelle e Amaiorefi tagliati à pezzi da braccia d'vna fua femina. 101 Tedetchi,e Catti. Barnabá fepolto in fan Giouanni in Conca. 103 zo. Candella fcala prefente all'inco-Battaglie fatte da Luchino. 72 ronatione di Lodonico Bauaro Beatrice di Monferrato inuidia. lo flato di Otho. Imperatore. Beatrice moglie di Filippo deca-Can della fcala chiede all'Imperatore di effere eletto Prencipe pitara da lui . di Milano. Beltrando Cardinale nimico di Marteo Magno. Candido dicembre maligno fcrit-Beltranda legato procura, che-112 Matteo fia cacciato di Milano apella di bergamo edificata da Luchino . Benzoni fi fanno fignori di Cre-Capitani Cremonefi, e Lodigiani prefi da Othoniani . ma. Bergamalchi fi danno ad Azzo Capitani de Firentini prefi da. Galcazzo. carte. Capo di Francesco Torrigno mo-Bergamaschifriceuono Gionanni strato da vo fantacino à vinci-Re de Boemia. 71 Bergamalchi affaliti da Facino tori,e prigioni. 19 Cardinali morro Clemente fono carte. 118 Bestiami di Masino scioltisi andain vituperola discordia tra loro rono a falurare con mugiti il carre . Magno Mattheo, che nasceua... carte. 41

Giouzn Galcazzo.

auuenuto ad Azzo.

rescia presa da Azzo.

d'haner la rocca.

Brulati s'infignorifcono di

45

conti.

carte.

leazzo.

Milano.

gio.

14 Cardona liberato dall'Imperato-68 Bernardon Gualcone rotto da... Cardona prelo in battaglia da... 10% Castruccio. 66 Biscia, che dinora le gambe d'vo Carlo Re di Napoli difenfore del fanciullo infegna antica de Vefla Chiefa. Carlo fa entrare Torriani in-Bifcia augurio de presta vittoria.... Roma. 65 Carlo Re di Napoli fauorifce Bologoa occupata dall'Olegiano. Torrizni. Carlo quarto Imperatore ricchia-88 Bologna più volte combattuta mato in Italia. 99 da Visconti con gran spela. 99 Carlo Malatelta eletto gouernaror di Milano. Bologna foggetta á Grouan Ga-Carlo cacciato diMilano . 108 Carmignuola cacciato da Filippo Bolognefi contra Modona, e Regper operad'vn cameriero. 114 Bona partorifce al Magno Matteo Cafa dalla Torre odiata dall'Vvn figliuolo, nomato Galeazbaldini Cardinale. Cafa de lorefini à furor di Popo-36

30 73 lo (pianata Ver-Cale de Torriani prele, e melle i facco. 1 27 Brutio tiranno di Lodi cacciato. Cafe di Barnabà faccheggiato dal popolo. Bucialdo France ce gouernator di Callone Torriano non è loccorlo da Milanefi. 117 Bucialdo procaccia con danari

Caflone non è riceutto in Lodi carte. 30

Callone Tottiano viene à com-Bucialdo fece batter moneta co'l

> .... - 2

battere contra Milanefi. Caffone prende ventiferte nobilitfini Capitani . Caffone va a combattere Bregna-

Caffone vecifo da Othoniani. t 18 Cassone impauriro dalla subita venuta d'Othoniani,

Caffone Arcinescono fugge di Milano. Callone vecide l'alfiere, & ftraccia lo stendardo di Guglielmo

carte. Cattruccio molefta i Firentini car-

Caftruccio vittoriofo di Cardo-Cattruccio fauorifce Galeazzo . carte .

Cathruccio affedia Piftoia. Caffruccio non molto doppo la moste di Galeazzo, mori . 61 Castruccio ruppe l'effercito de' Firentini ad Aliopaffo. Castruccio prese'l Cardona. Caltruccio accosta l'esercito alle

mura de Firenze, Caterina figlia di Barnaba maria tata à Gio. Galcazzo. rog Cauerna Torriano preso da Otho-

Chiefa edificata da Luchino, e Giouannia fanto Ambroggio . carte. Chrefa di fanto Gothardo fabri-

cara da Azzo. Chiefa della Certofa edificata da Giouan Galeazzo. Città, che dauano foldati volontarij i Otho.

Città e luoghi foggetti i Giouan Galeazzo. 108 Città date alla Chiefa della madre di Giouan Maria. Città ricuperata da Filippo. 122

Clemente eletto Pontefice, morto Vrbano Clemente Papa non lascia entrare in Roma gli ambasciatori di Napo. lemente Papa manda'l legato a

Milano , accioche vi rimetri Otho. Clemente Papamuore. Clemenza concessa a pochissimi Prencipi

Comatchi determinano d'accoitat fi ad Otho. Comaichi is ribellano da Napo

carte. Comafchi

### TAVOLA DELLE VITE

Comafchi combartono tra loro I nel mezo della Città . 24 Comafchi dichiarano Guglielmo di Monferrato per luo Capitan generale. 35 Comaschi vinti dal Magno Mai-37 Comafchi congiurano contra i Velconti. Comafchi cauano di prigione Molca, & Herecco Torriani . I Comaschi occupano con arme i campi di Lecco, e de Clinate. 37 Comafchi lenano l'armi contra Matheo, & Otho. \$7 Cometa che arfe innanzi la morte di Giouan Galeazzo. 100 Como prefo da Azzo. 71 Conditioni della pace tra Othoniani,e Torriani . 32 Congiuta de Suizzerl vend icam\_ da Gioganni. 53 Congiura di Barnaba con fuoi figliuoli contra Giouan Galeaz-Congiurati fatti morire da Luchino. ongiurati contra Luchino. Congiurati contra Gionan Maria . 114 Congiurati ammazzano Giouan 114 Congiurati di Giouan Maria punici feueramente. 11.3 Contado di Milano (corlo da Caffone Torriano Conte d'Armignaca Capitano de' Francefi morio da Giacopo Verme. 108 Corrado Torrispo preso da Orhoniani . 18 | Corrado lando ammazzaro da... Galeazzo 1. Corrado Lando & Marcoaldo váno contra Milaneli. Cre anza fingolare di Mattheo Mag 41 Cremona forgiogata da Galeaz-70. Cremo ia prefa da Azzo. 71 Criuello folcua i cittadini , & i 71 Crudelia inaudita di Giouan Ma- 1

F12 .

D inari neruo d'adoprar la

Lietain Orci ordinata da Lodo-

carte.

19 | Fatio Signore di Donoratico cauico Bauaro Imperatore. Defiderio (pagnuolo. po della nobilià Pifana. 33 Doni ricchissimi facti à Beatrice Fatti d'arme paffaii tra Guelfi, é moglie di Galeazzo. Gibellini. 50 Donnina figliuola di Barnabà ma-Fatto d'arme tra Otho, è Napo ritata à Giouanni Aucuto car-Car. Fatto d'arme tra Torriani , & 100 Orhoniani nel letto del fiume Doria famiglia illustre per vitto. Guiffera. rie maritime, & naturale valoox Fatto d'arme tra Torriani . & Gu-Dote della Valentina figliuola di glielmo Marchefe ad Arona Giouan Galeazzo. 109 carte . Doti delle figlipole di Barnaba Fatto d'arme tra Riccardo Langolca , & Torriani à Decimo carte. Ico Duca primo di Milano. 108 carte . Duca tecondo di Milano. Fatso d'arme tra Othoniani . & 116 Torrizoi à Vauri Dificii fondati da Galeazzo E fecondo Fatto d'arme tra Castruccio Cardona. Edificij fondasi da Barnabă. 99 Epitano del fepolero di Otho. 38 Fatto d'arme in Pifa tra Marco è gl'Imperiali . Epitaño fopra la fepolura del Fatto d'arme tra Luchino, & Leo-Magno Matteo. 46 pitaho lopra la lepolitura di Gadrifio. Fatto d'arme tra Galeazzo s. è leazzo. Barnabà, & Cerrado Lande, Epitaño sopra la sepoltura d'Az-Fauori popolari cola molto incer-Epitafio fopra la sepoltura di Luta per mantenere i flati. chipo. ederico fecondo crudele Impe-Epitaño fopra la fepoltura di ratore all'It alia. Gronanni . 86 Federico ftrangolate dal Re Man-Epitafio della Regina moglie di fredi fuo figliuolo. Barnabá . Fiaminghi rotti da Marco. 101 Epiraño di Gionan Galeazzo, car-Figlipola di Galcazzo (econd te. 100 maritana a Leonato Ducade Epitafio di Filippo. 110 Chiarenza. Elercito de Convalchi in fauore Figliuole due di Matteo 2, di Otho. Figliuoli auuenturati del Magno Efercito de Firentini rotto da Ca-Matteo ftroccio ad Altopaffo. 56 Figliuoli di Galearzo fecondo è Efercito Boemo rocto d Ferrara Barnaba armari Cauallieri da. . carre Carlo quarto Imperatore. 91 Efercito preparato a roina de V4-1 Figliuoli legi:imi di Bainabi carconti te. Eferciso del Papa, Pirentini, è Bo-Figliuoli naturali di Barnaba lognefi rotto da Grouan Gae2220 . 108 Pieliunli di Giouan Galeazzo.car-Paris Cane s'infegnorifce di Filippo Torriano fuccede à Mar-Papia e d'Aleslandria 117 tino Filippo fi fi podeflà per dieci an-50 | Facin Cane Gouematore di Milano. 117 riuello folcus i cittadini , & i Facin cacciaro di Milano . 117 Filippo ottiene Como Città . 7
Ted (chi cootra Galeszzo . 51 Facin di nuouo creato Gouerna Filippo da vna fua figliuola in ... tore in Milano. moglie a Guglielmo Putterla. T18 119 Facin Capitano generale di Giofuor'vícito 118 | Filippo fi marita con voa nobil uan Maria. Facino muore. donna de Birago. 119 121 | Famiglie , che foueniuano Otho | Filippo marita Francesco Torria.

33

no con vna da Caftiglione.

#### DE'VISCONTI.

le forze de fuor viciri. Filippo raccolge nel luo paele le genti di Carlo d'Angio. 8 Filippo moltraua animo di pren-

cipe è signore. Filippo muore . Filippo Valefio vinto dal Magno

Marteo con oro Filippo Sanguineto Capitano de Firentini 61 Filippo prende per moglie Bea rice gia di Facino .

Filippo entrato in Milan fu gridato Prencipe. Filippo vendicato de luoi nimici carre.

Filippo perde Bergamo , e Brescia Filippo cacciato della fignoria di

Genoua. 114 Filippo fette volte vittorio battaglia. Filippo di natura timidisfimo car-113 te.

Filippo fi dilettana dell'hift oric . catte. 123

Beatrice fua moglie. 114 Erlippo fi marita con la figliuola del Duca de Sauoia. 114

Filippo offinato pell amore , è nell'odio. 114 | Filippo affalito da Vinitiani Car-

134 Filippo muore 114 Filippo non visse sessanta anni . 114

Firentini transgliati da Caftruc-Firentini infignoriti della città di Piffoia.

Firentini affediano Azzo in Borgo (an Donino . Firentini fanoo lega co'l Papa... contra Giouanni

Firentint spauentati di Giouan... Galeazzo gli muouono guerra carre. 103 Famiglia concorrente della Vifta-

Forze ispauenteuoli di Giouan... Galeazzo. 108 Franceico Torriano ammazzato da Orhoniani . 18

Francesco Tor.più erudele, 8c aspero di Napo. Franceico Interminelli farro dal-

l'Imperatore Signore di Luc-

c2.

Filippo con matrimoni di perde | Francesco fugge della Città . 68 I è nella morre mifertimo. Franceico Petrarca reuerito da a

Galesz o fecondo . 94 Prancelco Perrarca renuto per launsfimo da Giouan Galeazzo fanciallo.

Franceico Gonzaga affediato da Giouan Galeazzo. tok

Francesco Sforza adottato da Filippo \*\*\* Francesi si partono per le parole, & inlegna di Galeazzo,

Francefirotti da Giouan Galeaz-801 Francefi cacciati di Genoua . 118

Franchino Rufca Tirango di Como. Franchino dipenuto nimico di Ga-

leazzo Franchin Rulca cacciato di Como. Franchin Rusea fi fa Signor Como

117 Frate con fue scelerate prediche diuene Tiranno di Pania. Filippo ingrato, è erudele verto | Fuor viciti Milaneli foleano rifuggire alla cafa Viftarina, ch'è in

Lodi. Fuor víciti tagliano à pezzi Paganino Torriano. Puor viciti Milanefi altro non ha-

ueano, che la speranza, è l'armi rugginole. Abrino Fondulo fi fi Signo-

G redi Cremona. 117 Gabrin Fondulo Tiranno di Cremona prefo da Filippo. 111 Gabrin pentito di non hauer precipirato'l Papa, è l'Imperatore

carte. Galeazzo figlipolo di Matteo più difiderolo della battaglia, che della pace . Galeazzo conferma gl'animi ac-

celi de'Milaneli . 45 Galeazzo figliuolo del Mag. Mattoo, perche hebbe quelto nome. Galeazzo fu'l primo, che pole | Galeazzo co'fuor liberato di pri-

cotal nome pella fam glia . 48 Galearzo nacque in quella notte, the Otho fil vittoriolo a Decimo. Galeazzo imitaua'l Gallo. 48 1

Galeazzo aucor fanciullo fi dana all'armi . 63 Galeazzo paffa per tuni eli ordini

di querra. Francelo l'ulterla prima felice, Galeazzo podefia di Nouara . 43 77 | Galcazzo cacciato de Novara da uelfi.

Galeazzo rompe i Guelfi,& prende Morrara Galcazzo lodato d'inufitato

Galearzo combane per Azzo suo parente.

Galeazzo sprezzaua i pericoli per acquistarii honore or fama . 40 aleazro ha per moglie Beatrice forella di Azzo -Galeazzo Podestá di Triui 10

Galeazzo temuro da Guelfi 50 Galeazzo s'infismorifee di Puacenza . & caccia Alberto Scotto.

Galeazzo rompe à Bardo in battaglia Giacopo Caualcabue. 50 Galeazzo foggiogò Cremona co'l ferro,& fame . Galeazzo mitatore della grauità

Paterna, Galeazzo armato Canalli Carlo Rè di Francia. Galcazzo tranagliato da m armi nimiche.

Galeazzo, & Marco firicouerano à Lodi. Galcazzo ritorna in Milano per lo

fauore di Gruftenio. 4 Galeazzo d'eccellentiflimo gno. Galeazzo procaccia la pace col

Papa. Galeazzo ortiene la pace dal Pontefice. Galeazzo non pote fuggire i tra-

dimenti de fuoi parenti. Galeazzo acculato da Marco , è Lodrifio di ribellione all'Imperatore.

Galeazzo riceue l'Imperatore in Milano con fplendore Reale, 57 Galeazzo co fratell & il figliuolo chiamati à concilio. Galeazzo co'fratelli , & ilfigliuo-

lo imprigionati nella rocca di Monza. gione.

Galeazzo muore in Pelcia. Galeazzo viffe anni cinquant'yno carre. Galeaz o feppellito in Lucca . 61 Galcazzo laiciuamente sento l'honestà della moglie di Vergutio

carte . Galcazzo 11 3

#### AVOLA DELLE VITE

Galeazzo fecondo omato de doni | Giouan Galeazzo aecorto , prudenatura, è di fortuna. 91 Galeazzo fi descriue per le fue qualità.

Galeazzo armato Caualliero in Gierufalem. Galeazzo riportò di Fiandra l'infegna dell'acqua, è del fuoco carre.

Galeazzo chiamato Vicario in-Lombardia, & in Ligurea da. Carlo quarto Imperatore, 91

Galeazzo lecondo communica lo flato con Barnabá fuo fratello carte. 22 Galeazzo prefe Alba

90 Galeazzo occupò Pauia 93 Galeazzo lalcia quelta vita 94 Galeazzo viffe anni cinouantanoue . Galearzo remò ventidue 2001

came. 94 Galeazzo fi dilettana delle lettere nobili . Galeazzo (econdo honorana mol-94

10 gli huomini letterati. Galeazzo (econdo giusto a ffratore delle leggi. 94 Gallo vecello di Marte. 48

Garbagnato folleua i cittadini . & i Tedeschi contra Galeazzo

Garbagnato, & Criuello amaz zati da Marco. Genouesi di fede instabile. Genouefi rotti da Vinitiani è Ca-

ralani apprello la Sardigna carte. 81 Genouesi vbbidileono i Giouanni. 83 Genti di Torriani, cò le quali van-

no ad affalire Napo 16 Gherardino cacciato da Lucca da Giouanni Re di Boom. 71 Giacopo Sommariua creato podella di Milano. 36 Giacopo Caualcabue Tiranno di |

C.remona. 10 Giacopo morto in bartaglia da... 50 Ga'eazzo. Gibellini ammazzano'l fratello

del Rè Foberro. 44 Gibellini fauorifcono à gl'Imperiali 16

Gibellini chiaramente odiano Lo- ! douico Imperatore. 59 Giouan Galeazzo inuidiato da fuoi

Giouan Galeazzo artificiolamente prefe Barnabà.

dente,& memoreuole. 105 Giouan Galeazzo reggeua la fortuna col configlio. 106 Giouan Galeazzo semperato ne' piaceri dell'animo, è del corpo

carre. Giouan Galeazzo con nome Po fliccio emancipato dal padro 207

Giouan Galeazzo fa guerra à Otho Marchele di Monferrato.

came. 107 Giouan Galeazzo perde Vercelli

Giouan Galeazzo rotto da Giouan Aucuso. Giouan Galeazzo fatto dall'Imperatore primo Duca di Milano

came. 108 Giouan Galeazzo toglie Verona, é Vicenza à quei della Scala... 108

Giouan Galeazzo toelie Padua à i Carrarefi. 108 Giouan Galeazzo infignorito di Trinigi.

Giouan Galeazzo infignorito di Feltro. 108 Giouan Galeazzo infignorito di Giuidale è di Belluno. 108 Giouan Galeazzo infignorito di

Trento teR Giouan Galeazzo Signore di Perugia. 103

Giouan Galeazzo fignore d'Afce-6. TOS Giouan Galeazzo Signore di Sie-

n2. Giouan Galeazzo fignore di Luc-C2. 108 Giouan Galcarzo supera i Fran-

cefi ad Aleffandria. 108 Giouan Galeazzo fa ritirare l'Impergior Roberto in Lamagna | carre Gionan Galeazzo rompe'l Papa,

Firentini, è Bologneli 108 Gionna Galeazzo Signore di Bo-108 Giouan Galeazzo muore nella i

rocea di Mariguano. 109 Giouan Galearzo ville cinquantacinque anni. 109 Giouan Galeazzo fignoreggiò [

ventiquattro anni -104 I Giouan Galeazzo da vna fua finli 100

ens. 101 Giouan Galearzo lepolto nella fano appicare da Filippo. 123

Chiefa della Certofa. Giouan Vignato s'infignorifee di Lodi. Giouan Maria fuccedene gli ornamenti Ducali di Gionan Ga-

Teazzo fuo Padre. Giouan María trauagliato dalleparti Guelfe,e Gibelline. 116 Giouan Maria Pasceua i cani di came humana. Giouan Maria ammazzato da'co-

giurati. 110 Giouanni Velcouo di Como fauo-

riíce Otho. Giouanni Poggio aftretto ad vícire di Milano . Giouani Visconte Arcinescono di

Milano accrebbe l'Imperio de' fuoi maggiori. Giouanni Papa nimico de Gibellini.

Giouani scomunica Lodonico Imperatore . Giouanni Viscome fano Cardinale da Nicola Papa (cilmati-

co. 1 08 | Giouanni Arciuelcouo di Milano.

Giouanni Rè di Boemia infignorijofi de molte Citta in Italia.

Giouanni Rè di Boemia viene ira Italia . 71 Giouanni Rènenimico de Gibellini oc amico de Guelfi 71

Giouanni prima riceunto da Bergamaíchi. 7: Giouanni Re rifpinge da Lucca l'elercito Firentino .

Giouanni Arciustcono fue cede a Luchico nell'Imperio 81 Giouani Prer cipe diperferra rù. 8 .

Giouanni comparato a luoi maggiori. 82 103 Gioua i ricchiamo dall'efilio Galeazzo, c Barnabà.

Giouanni guerreggia co' Genouefi. Giouanni fignore di Bologiia. 83 Giograeni tributario al Papa per Bologua. 84

Giouanni moue l'armi contra Firentini. 84 Giouanni muore da fabbre.

Giouanni ville anni feffaneatre carte. uola à Lodouico Duca d'Orli- Giomanni regnò fette anni . 85 109 | Giottanni Vignato siranno di Lo di

Giuftinia

#### DE'VISCONTI

Giuftitia vana di Gregorio Papa carte. Giultitia incorrotta di Galeazzo (econdo 94 Gotifre lo da Langofca eletto Ca pitano da Otho.

Gotifredonimico del nome Torriano. Gotifredo vá al Lago maggiore 19

Gotifredo è accentato da ogn'yno di quei castelli. 18 Goiffredo prende Arona, & Angliera. 18 Gotifredo país) con la lancia An-

tio Laufer tutt'armato Gotifredo prelo da nimici. 19 Confredo e Theobaldo con ventidue gentil huomini decapitati da Napo .

Gottfredo Torriano ammazzato da Othoniani a Vauri Gregorio decimo fuccede à Clemente nel Papato. 14 Gregorio Papa nimico di Otho,

& fauorifce à Torriani. 15 Gregorio Papa fá fermare Otho in Bugella. 10 Gregorio entra in Milano 14 Gregorio accetrato da Torriani

conhonorateaccoglienze. 15 Gregorio escedi Mil mo indeterminato dall'Impresa di Otho I

Gregorio Papa dimoffra vanagiutlitia in fauor d'Otho. 17 Gregorio Papa muore. Grigion ro ti da'Caualli Sanoini

carte. Guelfi favoriscono à l'ontefici. 16 Guelfi fanno lega co'l papa. 50 Guelfi prendono Monza Guelfi, è Gibellini frauentati per

la venuta di Giouanni Re Boe ma Guerra apparecchiara contra Ga-

Guerra :ra Giouanni , è Genouefi 83 carre. Guerra cittile in Milano, ènel ffato, effendo Duca viouan Ma-

116 Guglielmo Marchefe di Monterrato rotto da Torriani. Guglielmo di Monferrato d'ani-

no corraggiolo, ma corrotto da oro & imperio. Guglielmo confortato dalla mo 24

ghe a prender Milano.

Guglielmo acciecato dall'ambi-

Guglielmo faccheggia le poffetfioni de Lodigiani, Guglielmo moue guerra & Cremonefi .

Guglielmo eletto Capitan generale da Comalchi per dieci anni,& fne autorità .

Guglielmo viene in odio atutti i Milanefi . 25 Guglielmo dimostra chiaro, come aipira al prencipato . 35 Guglielmo lolleua i Sorefini con-

tra Otho. Guglielmo fi prepara la via di fignoreggiar in Milano Giouanni l'oggio podestà di Mi-

lano. Guglielmo di Monferrato muone guerra à Otho.

uglielmo ammazza'l Vescouodi Tortona. 37 Guglielmo preso da gli Alessan-37 drini.

Guglielmomuore in vna gabbia ferrata. Guglielmo Monforte Gonernatore della republica Milanele . 50

Guglielmo Palauicino Gouernatore di Genoua. Guido Torriano preso da Othontani. 18

Guido Torriano fa impregionare ifigliuoti di Molca . Guido luccede à Molca luo figliuolo.

Guido presago di perdere'l prencipato. 43 Guido (campa da Milano -Guido Tarlati dà l'integne à Lo-

doutco Battaro Imperatore . 57 Guido c po de Gibellini in Ita-Ab tatori de Pieue d'Incino

accettano gli Othoniani . carte. Haftorre gridato fignore di Milano da congiorati. 119 Haftorre rotto da Filippo. 111 Haftorre morto da Filippo. 122 Hereccho Torriano prelo da O-

thoniani 24 Hilloria della vittoria di Otho d pinta nella rocca d'Angiera . 30 Ho ori accretentti a Cathuccio

da Lodouico Impera ore. 19

Mperiali caccuati di Pifa da... A Marco.

Imprese di Luchino. Infamie imputate à Giouan Galeazzo,alle quali fi rispô le 109 Inlegua antica della famiglia de Vilconti .

Infegra del Prencipe di Sannia carte Infidie fatte à Otho da Torriani per veciderlo. Inuidia perfeguita'l Magno Mat-

Inuidia compagna la virtù, è la felicità. Ifabella Fosca moglie di Luchino macchiò l'honesta sua.

Ifabella di bellezza, delitie, è fecondità superò ogn'altra Milanele. Isabella innamorata di Galeaz-

Isabella gustò gli abbracciamenti del Dandolo Prencipe, d'Vgoli-78 no Gonzaga. Ifabella auuelend il marito 74

l'abella forella di Carlo Rè de Francia maritata à Giouan Galeazzo.

Angolcani fi vendicano Torriani. 10 Lega de'Firentini co'nimici vecchi.

Legge crudeliffima impofta al popolo da Barnabã. Leodrifio follena i cittadini . & i Tedeschi con: ra Galeazzo, 52

Leodrifio combatte Monza, cz Leodrifio faccheggia Monza, 52 Leodrifio corrompe Marco fratello di Galeazzo. 16 Leodrifio prefo da nimici.

Leodrino co figliuoli imprigionato nella rocca di Santo Colombano. Leonato Duca de Chiarenza mori in Alba.

Letteratipoco apprezati da Matteo (ccondo. Letterati tenuti in gran conto da Galeazzo tecond Lettori publici condotti da Giouan Galeazzo à l'aura. 106 Lettori degni di memoria à rempi

di Gi-uan Galeazzo. 106 Liberalisà acquitta'l fauor de'iol-98 Liberta gridata in Pifa Libraria ordinata da Galeazzo fe-

condo. Libraria di Gio. Galeazzo . 106 Licinoforo

#### TAVOLA DELLE VITE

Licinoforo gia Cirtà famola, hog. | Luchino viffe anni feffantadue . 79 | Martino fratello di Pagano Tora giridorta in più ville. Licinoforo hoggi pieue d'Inci-26

Lode di Gionan Galcazzo 109 Lodi prela da Napo Torriano. 8 Lodigiani caufano di nuouo guer-

ra contra Otho. Lodigiam chiedono la pace à Otho per Ambascistori. 35

Lodouico Battaro Imperatore foccore di Canalli Galeazzo. 53 Lodouico Bauato Imperatore è coronato nella Chiefa di fanto

Ambrogio. Lodouico Imp.recene l'infegne da Guido Tarlati Vel. d'Azzo . 17 Lodouico Bauaro Imp. per auari sta s'innimicò con'Galeazzo, so Lodouico chiamato falfo Impera-59

tore da Grouanni Papa. Lodouico Imp coronaro in S.Pie-Lodouico Bauaro Imp. da dineríe

paure tranagliato. 66 Lodonico Banaro Imperatore mette groffa taglia à Pifani. 68

Lodouico Bauaro I bera di prigione il Cardona. Lodouico Bauaro (poglia digioje la moglie di Caffruccio. 6×

Lodouico caccia di Lucca i figlinoli di Castruccio. 68 Lod, escluso da Milanefi Lod, non è accertato da Monzone-

Lod. odiofo à Gibell & à Guel 68 Lóbardo Torrizno preso da Otho-18

Lucca prefa da Marco . I neca affediara da Beltramo Bau-

68

71

Lucca prela da Gionan Rè de Boemia. 71 Luchefi fi merrono fotto l'impe-108 rio di Gio. Galca/20.

Luchino grao nimico della parce Guelfa . 10 Luchmo vincitore d'Vgo Bau-

Luchino abbattuto, è preso da Smir zeri

Smiggeri. Luchino fuccede ad Azzo nello thate di Milane . 26 Luchino vittoriofo di Vgo Bau- I

77 ghe. 79

Luchino liberato dalle mani de'

Luchino agnoreggiò noue anni earte. 20 Luchino fepolto in San Gotthar-Luchino comperò Parma da Obi-

20 . Luchino fi fece i Pifani tributa-79 Lucia figlia di Barnaba maritara Edemundo figliuolo del l'é

d'Inghilterra. Luffuria rabbiola di Matteo fecondo.

M Addalena figlinola di Bar-naba maritata a Federico

prencipe di Vendelicia. 100 Manfredo Rètrauagha l'auttorità Papale. Mantoua quafi fommerfa da Gio-

uan Galeazzo. 108 Marco pieno di valor di guerra, ma inuidiolo.

Marco non po:eua fofferire la fi gnoria del fuo fratello Galeaa-Marco, è Lodrifio accusano allo Imperatore Galeazzo di ribel-

lione. Marco chiede all'Imperatore , che Milano fia liberato dalla tirannia di Galeazzo. Marco mandato per oftaggio in.

Saffonia. 67 Marco di offaggio d'uenne Capi tano de'Saffoni. 61 68 Marco prende Lucca ×8

Marco accertato in Pifa da Fatio. 60 Marco caua gl'Imperiali di la. 61

Marco ritorna in Milano. 70 Marco procaccia d'occupare lo flato di Azzo . 70 Marco innamorato tolle per forza

la moglie d'Othorino Visconte. Marco affogò la fua innamora-

Marco firangolaro per ordine di Azzo. Marco (epolto in S. Euftorgio . 71 Marco va à Firenze.

69 Marcoldo preio da Galeazzo fecondo è Barnabá. Martin dalla Torre melle fortolopra la Republica Milanefe. 4 Luchino aquelenaro dalla mo- Mirtino Torriano crudelmente 1 morto da faracini.

rianochiamato Padre della Patria. Martino Torriano mena'l popolo fuori di Milano contra Azzoli-

Marrino fupera felicemente Azzolino. Martino Torriano bandito ritorna à forza (n Milano

Martigo viu pò la fignoria di Milano. Martino fi marita con vna figliuola di Paolo Sorefina, capo de nimici.

Marrigo Torriano muore. Matteo Marrio armato va ad affalire il poggio in palazzo. Marreo Magno p à felice, ch'o-go'altro ne'fightuoli. 18

Matteo Magno nacque nella villa di Mafino iul Lago Maggio-Matteo nacque in quel giorno, che Federico fil ffrangolato dal fi-

gliuolo. Matteo alleusto có le poppe dellama fre . Matteo s'all graua nelle cofe dure,& aipre . Matteo non s'abbatteua, per l'au-

uerfică , ne malzana per la feli-Matteotrattaua imprese alte, &c d fficili. Matteo fondana la fua riputatione

nella clementia, & semperan-Marteo odiaua le spade sanguinoſe. Matteo attendena ad ampliare

l'impeno. Matteo prefe più Incehi con oro, che co'i ferro . Mattee morte Otho fignoreggio anmfette, & noue flete meli-

Matteo per dar lungo all'inutdia víci di Vilano M. men vettiro da contadi o va d ritrouare if m; er a. rrigo 42 Matteo gli chiede, che lo titorni in cafa. M ureo incolpato di feditione . 4 3

Marreo copfinato a Pavia dall' lin perator Arrigo . Matteo ritornato dall'Imperatore al governo di Milano. Matico di nuovo fignoreggia diecı anıti.

#### DE'VISCONTI.

42

45

45

80

89

Ro

19

\$0

44

44

68

76 ratore

52

45

٠,

100

Morie di Mitteo Migno celaia

uoli

Morte di Galeazeo.

No se di Cattruccio.

per alcun tempo da'(uoi figli-

18 coni

46

61 & Moica.

12 |

Napo à piedi conduceua

Napo fi mette in punto per difen-

Napo lagrimo per allegrezza. 19 Napo prelo da vo toldato de Rut

Napo seueramente guardato. 18

Mapo rompe gli Othoniani

Nipo posto ingabbia da

Napo 6 crucciana folo p

di Papa Gregotio

derfi da Otho

cane.

Matteo Magno (inuncia'l pr pato à Galearzo. Marreo fi dimottra charolico . Mauco muore nelle braccia de' (uoi figliaoli. Marreo (ecundo d'ingegno più rotlo cintle che militare . Matteo d'animo , è corpo effemi. naio. Marteo in the modo deffaua la luffuria (penta Mai eo iccondo muore. Matteo Sepelito in fant Eufforgio corte Matteo non fi meritò alcuna lode appo ili tera i . Matico fecondo mancò di fepolcio di marmo,& d'Epitafio. 39 Mercantia nobile è, quando s'acquitta gli homini fingolari. 1 10 Meretrice pierola verso'l corpo morro di Giouan Maria. 119 Milanefi chiedono a Napo, ch'accetti Otho per Arcinescono 12 Milanefi intefa la rorta de Torriani non fi mostrarono difensori del lor nome . Milanefi mandano Ambafciatori ad'Otho Milanefi riceuono Otho con pomparrionfale. Milanefi mandano'l Magno Maiteo contra Comaschi Milanefi interdet i da Beltrando Legato Papale. Milanefi mandano dodici Ambafciatori a Beltrando . Milanefi ferano le porte incontro a Bayaro Imperatore. Milanefi affolti da Benedetto duodecimo. Milano ridonofi in libertà. Mogostiaco hoggi N'onza. Monza prela da Guelfi. Monza laccheggiata da Leod rifio. Monza (plendidiffima opra de'Vif corti. Morre di Orbo .

di gloria.

berale .

io del Papa.

Matreo (communicato dal Lega-

Matreo per la vecchiezza p

Matteo giunto al fupermo grado | Morte di Marco fratello di Azzo | Napo morto in Baradello per lo 71 (porchezzo. carte Morte di Azzo 73 Morte di Luchino pianta da tutti con vere lagrims . carte. 79 Morre di Giovanni . 81 Morre di Marreo fecondo 03 Morre di Galeazzo (econdo . 94 Morte di Barnabà. 101 prigioni Morte di Giouan Galeazzo . 104 Morte di Gionan Maria. 119 Morte di Falippo Maria Otho 891 Molca , & Herecco Terriani liberati di prigione da Comal tori. chi. la Plebe . Moíca, & Herecco creati pod ftå. Muraglia di Milano fornita da Az-ZO. Murtha Doge di Genoua da fe 80 flesso è la ci e nell'arbitrio di | Nouara presa da Vgolino Gonza-Giouanni. 83 ga. T Apo Torriano fuccede à Fi-Beatrice Napopiù fimile ad affuto Tirancarte . no,che à moderaro Prencipe. 8 Napo in altro non findiana, che ad ingiariare i gentil huomini. 8 Napo prende Lodi , è fa morire Galcazzo. Succio. Nuoua buona Napo fà la famiglia Fifiraga pri Otho. ma in Lodi. Napoprende Vigieuano Napo fi flordiua fentendo nomi nare Otho. Napo sprezzaua la minaccie di carre. Papa Clemente. Napo (communicato dal Fontifice carte. Napo fa, à modo di vittime vccidere i parenti de'hior'viciti. 9 Napo rouind Calliglione. Napo chiede auto all'Imperator páto. Rodolfo Napo (occorfo da Rodolfo Imperio.

14

16

18

18

28

18

carte.

Guido

canallo

Napo viffe in gabbia vn'anno è fette mefi , & ventitre giorni Nicola falso Pontifice,mori in olcura prigione. Nim ci del magno Mi Cinuoui di Matteo Nobili Milanefi vanno à ritrouat Nob li fauoriscono agl'Impera-Nobili perche furon cacciati dal-Nobili Milanefi.che con contra Torriani. Nome d Otho moke he orato nella terra di Decimo. Nozze Regali di Galeazzo, Nozze di Galeazzo, è Nozze ricchissime della fig di Galeazzo fecondo. Numero dell'elerciso de'a Legiano occupa la Signoria di Bologi a , Olegiano dá al Legaro Oratori mandati da Gru à Galeazzo. Ordine mirabilmente o da Giouan Galearzo. Otho fu'l prime, the miffe i fondamenti del no siliffimo prenci-Orhonacque nella Villa d'In Otho fi di chiaro langue, poche facoltà . Otho prefe buono auguri luo prencipato . Otho d'alto ingegno, & digrave prudentia. Otho raccolto da Ottauiano baldino Cardinale. Otho manegiana bene cole d'importanza co'l Cardinale. Otho dichiarato da Ottauiano Arcive(couo di Milano. Otho fauorito da Papa Vrbi

#### AVOLA DELLE VITE

Otho affediato da Martino, se ne 7 Otho capo de nobili Milanefi. Otho fa lega con Gugliela:o Marchefe di Monferrato. 10 ho affalta le mura de Vighieua-10 Otho rotto da Napo à Carato . 12 Otho chiede à Clemente Papa , all'ingiuriofa oratione de Tor-12 Otho chiede foccorfo da Gregorio decimo Papa. 14 Otho faluato due volte dall'armi de Torriani. 10 Otho prende Seprio. 21 Otho vá (correndo le terre di Na-Omo esce di Seprio , & dà la fuga ī, Otho benigno verlo Torriani, ar Otho fi fa amici i Canobiani . 12 Otho di verdeggiante vecchiez-23 Otho ricchiamato da Nouara a Otho in habito di facerdote anda us ad affalir Napo. 27 Otho rompe's Forrianifettelvolte di lui vincitori . 29 O.ho riceuuto con trionfo in Mi-Otho victoriolo per la victù di Si mon da Locarno. 30 Otho mada a combattere la Rocca di monte Orfano. 30 Otho rivolge l'animo alla pace, & al ciuil gouerno. 11 Otho manda a chiamare Guglielmo di Monferrato. 311 Guelielmo di Monferrato eletto per cinque anni Capitan Gene. rale de Milanefi. Podeflà due in Milano, perche fignoreggiando Otho. 31 Otho prepose la securezza del suo stato alla fede data à Torria-Otho manda Anibasciatori à Ro dolto imperatore. 36 Otho concede al Magno Matteo il I gouerno del tutto. 37 Otho fi da à ripolo religiosonel monatterio de Chiara valle. 27 Othoaggrauato più rotto da vecchiezza che da'malaria falcia la | Perugini fi danco a Gionan Ga f 38

Otho prende Arona.

fugge.

à nimici.

Z2.

Como.

1 Otho viffe ottantafette anni. 38 1 Pietro Cornaro corona Lodouleo Otho muore più felicemente, Imperators. ch'ogn'altro Prencipe. Pietro Cornaro eletro Antipa-185 Otho e fepellito nel Duomo alpa. Pierro Filargo interprete delle (a. l'altar Maggiore. 58 Otho Marchele di Moferrato amcre lettere. mazzato da vn'afinaro. Pietro Filargo, poi Papa, detto-94 Othobon Terzo infiguorito di Parma. 117 Othoniani prendono Seprio. 21 Che lo ritorni nella patria. 12 Othoniani rotto da Napo. 19 Othorisponde moderatamente. Othoniani posti in suga non sono accettati da Comalchi. .. Othoniani combattono Arona, 24 Othoniani fanno prigioni molti de'Torriani in battaglia . Othoniani non offeruano le conditioni della pace à Totriani 22 1 Ottauiano Vbaldini Card. nimico à quei della Torre. Ottauiano Vbaldino celebratone' versi di Dante. P Ace tra Othoniani, & Torria. ni. Pace per cent'annitra Cremone fi. & Othoniani Pace tra Galeazzo, & il Papa carte. Pace tra Ginuanni, è Firentini 84 Pace tra Luclino & Pifani. 79 Pace tra Parnaba, & Vgolino I Gonziga. Pace tra Barnaba, & il Papa, co. confederati. 991 Paganino Torriano creato Podeità di Vercelli. Paganico augyzo all'yccifione de nobili. Paganino tagliato da fuot víc<sub>1-</sub> Pagano. Torriano felicemente gouernò la Republica Milanele. 5 | Proua honorata di Caffone. Pandolfo Malatella s'intignorisce di Brelcia e di Bergamo . 117 Pandolfo Malatetla cacci to di Bergamo, è Brefcia. 111 Parentadi di Galcarzo a. 9:1 Parentadi di Barnaba con digerii Prencipi. Parlamento di Simone à Comafchi in fauore de nobili 25 arote vltime di Matteo Magno à fuoi figliuoli. 45 Pafferin Torrismo rotta da Marco alla Torre Tignola. 5.5

Pauia presa da Azzo.

cazzo.

Aleffandro V. 106 Pinalla Aliprando Capitano di Azzo. 71 Pifani chiufero le porte à Lodouico Imperatore. Pifani liberati dalla fennunica di Papa Giouanni . Pittoia affediata da Caffruccio carre. Plebe Milanese incrudelita nel fangue nobile. Plebe defende le ragioni de'Papi. Plebe è causa della fignoria de' Torriani. Ponte mirabile fu'l fiume Tefino edificato da Galeazzo 1. Ponte della Rocca de Treccio edificato da Barnabá. 92 Pontefici deono effere mediatori della pace. Pontio Podeltà ammazzato da Othomani . Popolo Genouefe nel mutar configli leggiero. Brei cipato e il più Caro dono di fortuna. 89 Prigronia di Barnabà. 101 l'rincipio della militta di Giouan Galcazzo. Prodigi celeffi, che manife flouano la rouina di Barnaba. Prodigide Matematici à Giouan Galcazzo. Pronoffico verò di Matteo a fuoi figluoli. 0 Valità mirabili di Otho. 3 Qualità corporali di Galeaz-70. Qualità di Azzo. Qualità corporali di Galeazzo tecondo. Qualità di Filippo in vecchiez/a carre. 1:3 R Aimódo Torriano creato da Papa Gregorio Patriarca d'Aquilea. Kainsondo illuffre per ambitione.

& (celerata figulacione car-

Raimondo

108

ŧc.

104

48

24

#### DE'VISCONTI.

Raimondo Cardona vinto da Ga-54 Raimondo tratta la pace col Papa per Galeazzo. 55 Raimondo Capitano Generale de

Firentini. Raimondo prefo da Caffruecio

Reliquie dell'efercito de' Torriani fuggite nella Rocca di Monte Ortano carre.

Reliquie de fanti conferuate da G:01120 Galcazzo. Ribellione fubita delle Città di Giouan Maria .

Riccardo eletto Capitano delle genti Othoniane . Riccardo Langoico Podefla di Milano. Risolutione de Guelfi contra i fi-

gliuoli di Matteo Magno Roberto Rè di Napoli difende la parte Guelfa. Roberto Rè cacciò gl'ufficiali

Imperiali di Roma Rocca d'Angiera edificata da Otho Rocca di Monte Orfano prefa per

fame. Rocea di Pauia edificata da Galeazzo fecondo. Rocca alla porta Romana fonda

ta da Barnabá -Rocea in Breicia fatta da Barnabà.

Rodolfo Imperatore fauorife Rodolfo Imperatore fauorife

Otho. Rotta de Othoniani nel letto del fiume Guaffara. 19 Rotta miferabile di Napo rice-

puta da Ochoniani :8 Rosta de Torriani à Vauri 34 Rotta di Giouan Galeazzo nel co-

tado de Brefeia. 207 Ruggiero, & Anechino feditiofi contra Galeazzo.

Rumori caufati da Guglielmo di Monferrato. Ambuco prefo dall'Olegg'a-

S no Vilconie . 84 Sanefi fi danno a Giouan Galeaz-108

Sanefi ribellati da G. Maria . 118 Saffoni védono à Gherardino Spinola Lucca, Augusta con la roc-

Spagnuoli. Scherno fatto da Azzo à Firentini. 66 Seditiofi côtta Otho gaftigati carte.

Segni di Galeazzo, che doueua ri-56 useire grandiss. Capitano. 48 Sepolero di Orho. 28 Sepoltura di Azzo

56 Sepoliura di Luchino 79 Sepoltura di Giouanni . Sepoltura di Barnabà. 101 Sepoltura di Gio. Galeazzo. 106 110

Seprio prefa da Otho. 21 117 | Sfraggia Ifola , hoggi entia 8; carre Silueltro Catto tormentato per

auaritia dall'Imperator Baua-Simone di Locarno tenuto fett'anni in vna gabbia da Torriani. 10 Simone, è Lutterio Rufca vinco.

no i Vitani . Simon di Locarno Capitano de caualli. 20

Simon Torriano vecifo da Galearzo. Sito della rocca di monte Orfano

carte Sorefini follouatidal Marchefe di Monferrato contra Otho . 35 [ Speranza mai non abandona i mi-

(eri,& sbandiri. Squareino Borro fatto Capitan Generale da Otho. Squareino và à chieder ainto da

Ferdinando Ré di Spagna. 10 Squarcino ortiene gente da esso Rè. Squareino ebiariffimo in Milano . & in Como per la fua humani-

Stato di Napo ispanentana tta la Lombardia. 17 Statua à canallo di Barnabi Stendardi de Firentini preti da

Castruccio Stendardo de Guelfi rizzato in-53 Milano. 33

Studio ordinato in Pania da Galeazzo fecondo.

Edefchi tolfero per forza lo flendardo de Torriani. 41 Tedefchi fi ribellano a Galcar-ZO.

Tedefehi . & Chati ribellati all'- I Imperatore.

6: Tedeschi instabili di fede. 69 Scaramucciatra Vigueuanefi, & Temperanza vinù amica di Mat-

teo Magno. Teodoro Marchefe di Monferrato chiamato prencipe di Genoua. carte.

Teloro incredibile di Barnaba ru-101 bato. Tellamento di Giouanni . 9.0

Tellamento di Giouan Galeazzo carre. Thadea figlinola di Barnabà maricata à Stefano prencipe de Vindelicia. 100

Theobaldo Visconte co ventidue gétil'huomini preso da Torria-Theobaldo illufte per la fua feli-

ce prole. ignaca parmicinio prefo da Gihellini Tomielli infignoriti di

Torriani tirannicamente procacciauano'l prencipato. Torriani per caula della Plebe

diuengono fignori di Milano, 16 Torriani combattono le mura di Seprio. Torriani melli in fuga ritornano à

combattere. Torriani rópono gliOthoniani. Torriani rompono'l Marchele di

Monferrato ad Arona. Torriani prigioni condotti à Como da effer guardati. Torriani rifuggono à diuerfi fi-

gnori. Torriani fi proueggono per vêdi-carfi dell'inganno di Otho. 33 Torriani inganisasi da Otho. 33 Torriani tagliati a pezzi a Vau-

Torriani per fatal pazzia fono indiscordia fra loro. Torriani foggono di Milano. Tregua tra Galeazzo , è France-

Trionfo all'vianza Romana.che fa Cattruccio de'rotti Firenti-Tumulto leuzio in Como per lo voler tauorire ad Otho. 25

Tumulto in Milano all'incoronatione del Rè Arrigo. Tumulio ii riuolta contra Torria-

V Alente Doge di Genous . 82 Valentina madre di Matteo fecondo afferma, ch'ei fuffe auuclenato da fratelli.

Valentina

#### TAVOLA DELLE VITE

| Valentina figlipola di Barnabi<br>moglie di Fed, Rè di Cipri, 100             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vberto Pallauicino nemico à Tor-                                              |
| Venderra horribile di Napo, per<br>la morte di Paganino                       |
| Vendetta infariabile di Napo eo<br>tra venciquattro fuor vicui, 15            |
| Ventra di Lodouico Bauaro Imp<br>infelice à Visconti , & all'Italia<br>carre. |
| Vercellefi accettano per fuo fi-<br>gnore Azzo. 71                            |
| Verde figliuola di Barnabă mari-<br>tata a Leopoldo Duca de Ba-               |
| Verguño Lando caccià Azzo de<br>Piacenza & la vende al li egan                |

| à | Verguño valorofo in guerra,    |
|---|--------------------------------|
| 0 | Verguño valorofo in guerra, 1  |
| - | inquieto.                      |
| 8 | Verona prefa da Venetiani. 1   |
| T | Verfi fopra la rocca di Pania. |
|   | Villagi hifforico nimico del n |

Verfi fopra la rocca di Pania. 95
Villani hiftorico nimico del nome de'Visconi. 59
Venetiani lupenda per lo fito. 78
Venetiani vittoriofi di Genonefi
apprefio la Sardigna. 83

Venetiani fanno lega co'l Papa
contra Giousoni . 84
Violante Martata à Ocho Mar
chele di Monferrato . 94
carte , 37 & 41
de Vittoria del Rè Carlo contra' Rè
de Vittoria del Rè Carlo contra' Rè

y Vistoria di Napo contra Otho. ra na Vittoria di Napo corra Othoniani nel letto del fiume Guaffa-

Vistoria gloriofa delli Othoniani contra Torriani i Decimo. 18 Vistoria d'Othoniani i Vauri cotra Torriani. 34

Vittoria à Vauti e fermò il prencipato ad Otho. 35 Vittoria di Luchino contra Leodrifani. 72

drifiani. 73
Vittoria di Gio Galeazzo con la quale acquifib Bologna. 108
Vrbano PP.oimico de Torriani. 5
Vrbano Papa chiama Carlo di
Aogio contra'l Re Manfredi carte.

#### IL FINE DELLE COSE NOTABILI.

# TAVOLA DELLE VITE DE PRENCIPI DI MILANO

| 3   |
|-----|
| 40  |
| 48  |
| 64  |
| 75  |
| 82  |
| 88  |
| 91  |
| 98  |
| 105 |
| 116 |
| 121 |
|     |

ìιΠ

.

# TAVOLA DELLE HEREDITA DELLO STATO MILANESE

PERVENUTA NE' DUCHI D'ORLIENS.

| NIMO offinato di Carlo V. verfo'l Re Francesco àcarte                                                                      | 131   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Crayoneji cacciati da Carto ottano Redi Francia.                                                                           | 130   |
| Carlo Duca d'Orliens stette molt' anni prigione in Londra.                                                                 | 129   |
|                                                                                                                            | 129   |
| Carlo V. ricene in protettione Francesco Sforza.                                                                           | 132   |
| Carlo V. procacció di tenere Francest suor d'Italia.                                                                       | 132   |
| Cafa Sforzesca al tutto estinta.                                                                                           | 131   |
| Contendesi se'l Papa puote occupare gli offici Imperiali carte.                                                            | 128   |
| Cotendest se'l padre de Valentina fuße chiamato Duca di Milano                                                             | dale- |
| gitimo Imperatore.                                                                                                         | 128   |
| Contratto dotale di Valentina confermato dal Papa carte.                                                                   | 128   |
| Gremona data in dote à Francesco Sforza. D                                                                                 | 127   |
| D'scordia de Prencipi Christiani aggrandi il Turco carte.<br>Ducato di Alilano concesso à legittimi, è bastardi di casa Ss | T 32  |
| ca.                                                                                                                        | 130   |
| Ducato Milanese concesso da Massimiano Imperatore à Lodouico                                                               | Re di |
| Francia.                                                                                                                   | 131   |
| F                                                                                                                          |       |
| Flativoli di Valentina.  Francesco Sforza rifiuto I titolo Ducale dall'Imperatore.                                         | 128   |
| Francesco Sforza rifiuto l titolo Ducale dall'Imperatore.                                                                  | 129   |
| Francesco Re di Francia da luoco in Milano à Francesco Sforza.                                                             | 131   |
| Francesco Reda soccorso allo Sforza.                                                                                       | 131   |
| Francesco Sforza Duca di Milano muore.                                                                                     | 132   |
| Francesi cacciati da Milano da Papa Leone.                                                                                 | 131   |
| G                                                                                                                          |       |

G

G Aleazzo Sforza figliuolo di Francesco rifiutò la dignità Ducale dall'Imperatore

| L                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lega tra Lodonico Rè di Francia, è Venetiani .<br>Leone ricuperò Parma è Piacenza.        | 130   |
| Leone ricupero Parma e Piacen Za.                                                         | 131   |
| Linea de Visconti mancata in Filippo.                                                     | 127   |
| Liti grandi non con giudicio, ma con l'armi si terminano.                                 | 131   |
| Lodouico Duca d'Orliens ammazzato à Parigi.                                               | 128   |
| Lodouico duodecimo Re di Francia figliuolo di Carlo Duca Orlien                           | 1.129 |
| Lodouico fu'l primo Sforzesco, che comperò l'inuestitura del Duca                         |       |
| lanefe.                                                                                   | 129   |
| Lodonico gridato Duca di Milano .                                                         | 130   |
| Lodouico d'Orliens costretto ad Oscir di Nouara.                                          | 130   |
| Lodouico creato Re di Francia.                                                            | 130   |
| Lodouico Sforza cacciato da Lodouico Redi Francia.                                        | 130   |
| Lodouico preso da esso Re. M                                                              | 130   |
| A Ilanefi morendo Filippo fi mifero in libertà carte                                      | 127   |
| M llaue si morendo Filippo si misero in libertà carte<br>Milane si aßaliti da Venetiani . | 129   |
| Milanest sanguinosamente gouernauano la Republica carte                                   | 129   |
| Milanesi si danno à Francesco Sforza .                                                    | 129   |
| N                                                                                         |       |
| Ouara presa da Lodouico d'Orliens.                                                        | 130   |
|                                                                                           |       |
| ORliensi fauoriscono l'autorità pontificia.                                               | - 128 |
| •                                                                                         |       |
| D Acetra Venetiani, e Sforza.                                                             | 129   |
| Pauesi, e Tertonesiriceuona Francesco Sforza.                                             | 125   |
| Piacenza,e Lodi datasi a Venetiani.                                                       | 125   |
| Piacenza, e Lodi rihaunte da Francesco Sforza.                                            | 125   |
| R                                                                                         |       |
| R Inaldo Capitano del Duca d'Orliens rotto, & prigione.                                   | 125   |
|                                                                                           |       |
| V Alentina morendo lascialo flato di Lombardia à i siglinoli :                            | 128   |
| V l'ffici dell'Imperator Romano.                                                          | 127   |
| Veneziani affaltano lo stato di Milano.                                                   | 129   |
| Vittoria di Francesco Sforza contra l'enetiani.                                           | 129   |
| Il fine della Tauola delle Heredità dello Stato Milanele                                  |       |

A training the section of the passion was a control of the section of the section



Si vede la vera effigie d'Otho, con alcuni elogii latini nella Rocca d'Angetà, in un luoco fatto in volto, oue è dipinta la vittoria ch'hebbe à Decimo contro de Torriani. Ist euce notare che qui, s'i de a tet even el rethand sell. Est el Tronana: Vivante a d'une si Herche pai à Vita de Torriani. L'el Volto dell'herch. O denne, che la stampatus ha cametadi i cameta canase, che una ne regionnament, in contra de contra de l'administratione.



### VITA DI OTHO.

ARGOMENTO.

Otho figlinol V berto de' defendenti d'Otho Afiatico ristaurò La quast decadatat grande, La dei suo mobil legnagei con la chiarezza de' sui costimi. Hauendo hauto i duminio Ecclessifico della Città di visiano, aspira ausera al Seculare, e la estrenne. Vista si pesso volte in querra, volte conggiosamente vincer la Fertuna, che la andana perseguitando. Finalmente riceunto come trionstanto nella Parria vista sempre passicamente: Ci in tatto felice dapò l'attantessimo festima anno dell'età sua, consumato più tosso dalla vecchiezza, che da malatia, passò all'altra vita.



Tho Figure 3 di Vberto, quel c'haueua prefoil nome da Otho Afiatico bifauolo fuo, fui l primo, che mife i fondamenti del nobililimo Principato. Nacque ggii nella Villa d'Inuorio, apprefoi il Lago Maggiore, di isoliaro faque, ma con poche facoltà; ritrouandofi talmente allbora tanto affiitto lo flato della famiglia. 30 che tanti honorati Baroni di quella cafa manteneuano la riputarione de'lor maggiori folo con la Signoria di quattro, & veramente ignobili Ville. Erano quefle lauorio, Maffino, Verganto, & Oleggio. Trouafi ancora, che Sultano Vifonte comprò pofficio affai

In qua luoco nacque Otho

grandi a Milano fuor di Porta Giobbia. Percioche per le continue corretie de', Barbari. & Gopra tutto per la guerra ciule, rumo lo Staro di Lombardia era tratuagliato, & abbatuwo; perche non è marauiglia fe tante ricchezze ruinarono nella 
calamini publica. Sono di quei, che dicono, che dalla fua natiuità per le matauigliofe congiuntioni de' Pianeti, gli fu promeifo Signoria da' Marhematici; ma 
egli riflutando affatto gii Attrologi, i cherzando que fio folo prefe pringolare 
augunio; ch' egli foffe ventuco al Mondo, effendo vo Viliconte Piacentino Podeffl 
Angunio di Milano; il quale era allhora Magiltraco di fuprema autorità; & trouandofi Im-chebico 
peratore Otho rilufica falia pretempo in lui, montre era anoro grazone, vinigegno gagliardo, altiffuno, & ardente, & quel ch' era mirabile, temprato di grauce ro 
printo prudentia. Haucua oftra di quefto vi reccellentifina maefila di volto, y & coro 
coro como 
con contra del publica di proportio di

A 2

po: percioche egli era di flatura grande, & fermissima molto per la compossition e de neturi con va petro la rego, de l'educato, occhi molto grandi, & pieni di raggi, d'eloquenza illustre: & quando cra bisogno omata di esquiste lettere di mantera, che piacendo egli grandemente à ogo vivo, pareua norara i luch'egli fossi degno di miglior fortura. Estendo adunque infiammata la Lombardia nelleguerre ciulii, vestico di casa se n'ando 4 Roma à ritrouare Ortasiano Vabidino 
guerre ciulii, vestico di casa se n'ando 4 Roma à ritrouare Ortasiano Vabidino 
guerre ciulii, vestico di casa se n'ando 4 Roma à ritrouare Ortasiano Vabidino 
guerre ciulii, vestico di casa se n'ando di nempe a con molto dapoj, hauendo 
delicati egli in quella casa per alquanto spatio di tempo lasciato in ogni luogo testimonia 
privada. Es ogno aventa de la casa della casa della

anvisai. egii in quella cata per aiquanto ipatio ai tempo laicatio in ogni llogo retimoni)
dii, di fingolar virtù, di gentilifima cortefa, & di anuta non punto fallace, ne indidofa, inconinciò à tener compagnia nell'ocio parimente, & nel negocio à Ottauiano ; il quale maneggiaua lempor co dei grandifima importanta: ralmente chi a
dando egli nelle legationi, e chiamato di là dall'Alpi, lo feguitau attà i primi; &
1 prida. Fopra tutto in quefti tempi, quando gli altri erano infermi, ouero occupati firaoità bo- dinariamente, ma con diligenza, fuppliua è gli vifici necefiari al gouerno dellamilitieri miglia, moltrando però lempre di lar ciò coltretto, & contra luo volere; per no
cii di a famiglia, moltrando però lempre di lar ciò coltretto, & contra luo volere; per no

parere di fare gli vifici altrui più totto con ambitione, che per defiderio di feruire. Percioche egli feruire altetter pulitamente, & totlo, dettuau elegantemente; & totlo, dettuau elegantemente; & totlo, dettuau elegantemente; elegantemente de la redigione, el libonore, & alla temperanta; & per quedie cagioni principalmente, effendo à ciò incipato l'animo, del Cardinale, fe ne acquiflaua certifima tode, prima honorata à fe per guadagnarfi maggior gratia; & finalmente honefta, & vitle al Cardinale, il quale afpirana al Paparo. Perche fi come informano de gli artefici della corte, facilimente conofecua, che tutti i grandifimi Cardinali alla feoperta ancora non montrauno altro penfiero, che quetto. Effendo egli gia molto honorato per quetti fuoi buoni coltunia; & mantenendo trima fama, venne nuosa, che Leon

quetti fuoi buoni coltumi, & mantenendofi ottima fama, venne nuous, che Leon Leon D. Perego Arciue/couo di Milano era morto confinato à Legnano. Codui come, repo Arciue/couo di Milano era morto confinato à Legnano. Codui/come, repo Arciue/couo di molino cara morto confinato à Legnano. Codui/come, propose e e, hauendo egli già prefo à fauorire il popolo contra i gentil'huomini, & meflo in etilo. fottolopra la Republica, morto & cacciato fuoi i nobili, indotto lo flato popola, re. Haueus in oddo Ortusiano quei della Torre, come nindic della nobilità, perd'

cioche egli era nato in Tofcana dell'antica, & nobil famiglia de gli Vbaldini, & Per qual erano ancora fal loro cagioni d'odio prisuto, certo poco honoreuoli ma per quesaione. Bo rifipetto tanto più gagliatde. Perche Martino pochi anni inanzi gli hauteus in 
dodini. I devento carico di dishonefta suarrista, guando paffando di ia il Cardinale per antonini. In principa dell'artico dell'artico della della distributa dere in Francia, & alloggiato da lui, Martino correndoui armato, gli vierò, che ggi.

non leussife della Sacrifità di Sant'Ambrogio vn carbonchio di mitabile splendore, & di rara grandezza. Percioche il Cardinale ingordamente guardando, & maneggiando quella gioia dicetta, ch'ella gli paresta ben degna d'effer veduta nella mitra del Papa per ornamento de gli vifici jolenni. Questo è quello Vbaldi-

Coho vie no, grande per l'alriffino, & ambitio animo, & per le fue ricchezze, celebrato en en en et verif di Dance in va tempo con laude, & con dubbiolo biafimo. Fù danque unicoso. con fatale cuento Otho dichiarato da Ottauiano Arcinefcou o di Milano à ruina di Mila.

di casa della Torre, & per fondare il Prencipato nella famiglia de Visconti ; il quale Ottauiano haueua in ciò grandifima autorità, & ragione, e víficio di legatione. Et ciò fu approuato da Papa Vrbano per questo ancora; ch'egli intendeua fi come per brutta discordia de' Milanesi, deue n'erano stati eletti dopò la morte di Leone, cioè Raimondo dalla Torre, eletto per la grandezza di Martin suo cugino, & più rosto con l'armi, che con libere voci; & Francesco Settariese, il quale per opinione di virtù il Popolo, & tutte le Parochie haueuano essaltato in odio de Martino, si come quello, che superbamente, & tirannicamente signoreggiaua. Papa Vrbano fauoriua Otho, per difendere le ragioni dell'autorità Papale. Hauendolo adunque con le debite cerimonie consacrato, & ornatolo della mitra, & baston pastorale, lo mandò in Lombardia à fare l'officio suo, & tanto più volontieri, quanto ch'egli voleua male à Torriani: percioche per auuentura in quel tempo in gran beneficio d'Otho; Vberto Pallauicino Capitano delle genti Torriane saccheggiando haueua dato il guasto al Contado di Piacenza, ch'era dello Stato della Chiefa. Erano afcesi pochi anni inanzi i Torriani à vna suprema. grandezza, vccellando con ottimi artificij al fanor popolare; ma poi finalmente accesi di desiderio di signoreggiare, haueuano leuato la forma di tutto'l publico configlio, i giudicij del Podestà, la libertà finalmente, & le ragioni di tutti i suffragij. Hebbero essi ricchezze grandi in Valle Sassina, la quale è appresso il Lago di Como; & eran molto ingranditi per l'heredità di Taccio Barone : il quale s'haueua fatto generi, & addotati in figliuoli due fratelli Torriani valorofi foldati cacciati dalla Fiandra. Diceli, che da costoro discese Martino il vecchio chiamato per fopranome Gigante: il quale dopò alcuni valorofi fatti mostrati ad Antiocchia in moke battaglie, dicefi, che fu preso, & fatto crudelmente morire da Saracini. Fù Pagano di costui nipote, huomo di eccellente viriu, & prudenza; il quale con molta lode di liberalità, & pietà, raccolfe i Milanesi rotti in vna sanguinosa battaglia Torri da Federico secondo Imperatore, alla terra di corte noua; & con incredibile, fi cochia cortessa aiutatogli d'ogni soccorso humano li accarezzò, & li mandò à casa: à nesi. cui non molto dapoi essi resero il guiderdone del beneficio c'haueua fatto loro, dandogli il magistrato della Podestaria, e facendolo cittadino insieme con tutta la sua famiglia. Et Pagano si portò poi talmente in quel magistrato, che nessuno altro fù giudicato miglior di lui in temperanza, giustitia, & industria; se non che pure facendo egli professione di difensore del popolo, & della plebe bassa, alquanto troppo acerbamente tolse a cacciar della patria i gentil'huomini, si come quelli, che con superbia, & insolentemente erano viati trauagliare gli ordini minori. Costui venendo a morte, & portato a sepelirsi con publico mortorio al monastero di Chiaraualle, sù lungamente da tutti gli ordini pianto, i quali l'honorarono con vn sepolero di marmo, & secerui intagliar versi con titolo d'hauere magnificamente, & felicemente gouernato la Republica. Successe à Pagano Martino suo fratello, huomo d'ingegno acutissimo, inalzato alla lode, & grandemente defiderolo d'Imperio, & di gloria; ma nondimeno (quel ch'era artificio a ciò necellario) temprato di molta humanità, & clemenza ciuile. Il popolo chiamò coltui suo difensore, & padre della patria. Percioche egl. haueua cacciato per

torza,

forza, spogliato de beni, & confinato Paolo Sorefina, & Leon Perego; & talmente abbaffato gli animi della nobilrà; che preualendo vn numerofo configlio d' huomini molto bassi, la Republica era gouernata in guisa di libertà, ma chiaramente secondo il volere di lui solo. A questo modo deposta la nobiltà di grado. e incrudelendo la plebe nel fangue de gentilhuomini, il Papa hauendo compañio-L'Arci, ne alla città lacerata, & afflitta, mandò a Milano l'Arciue (couo di Rauena; il quale pelcono p vificio della pietà Christiana leuasse gli homicidij, mitigasse gli odij, & assettasse di Raui- lo stato della città trauagliata. Costui confinò i capi delle fattioni, e inanzi gli ha man-daro dal altri Martino; ma egli non molto dapoi richiamato del fauore de gli amioi vec-

Papa d chi, & rotti i nimici in vna scaramucia appresso la Chiesa di San Dionigi, sù rece-Milano bandifice uuto dentro alla città . D'all'hora inanzi incominciò Martino vsurpandosi la. capidel fignoria a gouernare il tutto. & lopra tutto mantener l'intereffe della plebe. & le fattio-pigliare la protettione d'alcuni nuoui, & vilissimi huomini, & altra parte con asprisfimi bandi, & con l'armi ancora perseguirare la nobiltà, & cacciarla d'ogni luogo. Erano ricorfi i gentil'huomini ad Azzolino da Romano, che da alcuni falfamente è detto Ezelino; il quale d'esperienza delle cose di guerra, & di terribilità d'animo crudele, vinceua di gran lunga tutti gli altri capitani, & tiranni. Coftui era alhora capo della parte Imperiale, & capitano, & foldato haueua feruito in guerra Fedrico (econdo. Ragunato egli duaque vn groffo efercito, moffe guerra a quei della Torre . & passando il fiume d'Adda scorse per il contado di Azzolino Milano, per ritornare i gentil'homini in cafa, & per vendicare l'ingiurie fatte Tiranno, loro con sanguinosa manosse Dio nó hauesse leuato di mezzo la crudeltà di quella refereito ruina . Percioche Martino in quella paura, & spauento con animo costante menò per il ter fuora il popolo fotto l'infegne : & hauendo ferrato in mezo il tiranno tra il fiume ritorio Milanefe, d'Adda, e i Prencipi confederati, i quali gli erano alle spalle, cioè, Oberto Pallaui-

doue fe- cino, Azzo da Efte, & Buofo Douara, venuto il fatto d'arme lo vinfe, con tanta

rito fimo felicità, che quel Tiranno più crudele di Nerone tutto imbrattato del fuo, & del.º altrui fangue, mentre che fi sforzana di faluarfi foronando un belliifimo canallo. ful quale egli era, viuo venne in mano de nimici; & poco dapoi nel padiglione di Buofo, non volendofi lasciar medicare passò di questa vita : ne puote mai per preghi, ancora che amoreuoli, indursi a sperar bene, & a lasciarti legar le ferite : percioche tutto minacciofo, & pieno di braura con gli occhi biechi fenza rifpondere ad alcuno, folle citando la morte s'affrettaua di fuggire le pene dell'infinite fue sceleraggini, per non rimanere con vergognoso desiderio d'una incerta vita. a gli scherni , & alle villanie . In quella giornata fu rotta, & messa in fuga tutta la nobilra; & Martino accresciuto d'autorità, di gloria, & di ricchezze, seza vergogna alcuna prese la signoria; & cancellò il nome di quel concilio, che'l popolo haueua ordinato fotto nome di credenza; benche egli con folenne facramento già hauefse giurato di stare alle ordinationi di quella. Viaua nondimeno Martino tal moderatione, & temperanza; che ne in parole ne in fatti non fi lasciaua vscire detto fuperbo, ne infolente: haueua cura della tranquillità, della douitia, & abondanza di tutte le cofe, & haucua tolto per moglie vna figliuola di Paolo Sorefina. capo della parte contraria, per leuare in vn medefimo tempo vn capitano ricco a nimi-

ci, & per mostrare di desiderare grandemente la pace e'l riposo. Ma i gentili huomini dopo queste nozze rifiutato Paolo ricorfero a Giouanni Rusca Comasco: per la qual cofa Martino ogni di più n'acquistò maggior gratia, & opinione Gio.Rusdi fingolar prudenza. Et per confermarfi più nella gratia del popolo, & per fug- feo capo gir l'inuidia, effendo detto, ch'egli edificaua troppo fontuolamente, conduste tutte della nol'opere al Tefino, per guidare appresso Bià grasso, deriuado una parte del fiume un bilia. canale nauigabile, che venisse alla città, affine di poter menare con pochissima fpesa i frutti dalle possessioni, della quale incomparabile commodità il popolo ne bilogni, ch'accaggiono ogni giorno perpetuamente s'hauelle a feruire. In quel tempo diuerle bande di gentil'huomini vscendo di bando,& de'ripostigli di paesi lontani andarono a ritrouare Otho, ilquale con l'autorità del Papa cercaua di ritornare nella patria, & nella fedia del fuo Arciuescouato. Et però effi alzatisi in noua speranza, laquale non abandona mai i miseri, & sbanditi s'erano d'ogni parte ragunati insieme, si prouedeuan d'armi, & con messi, & con lettere sollecitauano i parenti & gli amici vecchi ch'erano rimafti a cafa. La onde Otho crefcendogli le forze vna notte se n'ando sul Lago maggiore, & col fauor de gli amici suoi Otho ocprele Arona, per fermar quiui certa stanza per la guerra, & per potere sicuramente ragunar poi più stabile elercito, da guerreggiare contra i Torriani. Martino intelo queste cose con la maggior prestezza, che puote, menò le genti fuor delle terre; richiamò, il Pallauicino ilquale con groffa prouifione egli haucua condotto per cinque anni; & passato il Tesino s'accampò ad Arona. Otho per la venuta di costoro essendo lungo tempo assediato, & combatutto per terra, & per acqua: & veggendo, che per difendersi, & per dar fuora no faccua frutto alcuno, diè luogo alla fortuna, & refa la terra fe ne fuggi di notte, per non venire alla prefenza del Ottore: nimico; & secondo le conuentioni saluò i suoi. Ma il Torriano ruinò alhora le de Aro. rocche d'Arona, d'Angiera, e di Brebia, perche non rimanelle cola alcuna, doue none fe sicuramente si potesse fermare l'inimico. Hora mentre Otho era fuoruscito, Mar- ne fuge. tino venne a morte; & a Filippo suo fratello fu dato il gouerno della Republica: ilquale hauendo stabilito le forze sue, a spirando manifestaméte a farsi Signore, si Morte di creò Podestà per dieci anni ; & hauendo allhora in Como guerra ciuile fra loro i Torri Vitani e i Rusconi ottenne la città, & quiui elesse Podestà vn de Vitani, caccionne & il gogli auerfarij, & li perfeguitò fino a Valtellina. Ma tante eran le forze de gentil'- della rehuomini fuorusciti, estendone massimamete capoOtho, che nel segreto suo haueua publica grandissima paura; & per questo rispetto giudicò che fosse bene acquistarsi noue lipposse amicitie con parentadi, & con matrimonijaccioch'egli potelle meglio con l'ap-fratello. poggio, e col fauore d'alcuni gentil'huomini mantenere l'auttorità della podeftaria, & difendere la riputatione dello stato suo acquistato con la virtù de suoi maggiori. Maritò dunque vna figliuola fua a Gulielmo Pusterla gentil huomo: & essendo egli allhora vedouo, prese moglie vna donna della nobil famiglia da Birago: diede moglie ancora a Francesco dalla Torre, figliuolo di Iacopo suo cugino, vna di casa da Castiglione; & fortificatosi con questi parentadi, hauen log ià rotto,

& disperso le forze de fuorusciti, per ristringere le spese, finitala condotta di

dalla Torre : percioche egli idegnatoli per l'ingiuria fattagli, venendogli l'occafione con tutte l'arti che puote dando fauore a i gentil'huomini, fu lempre Carlo Rè contrario a quei dalla Torre. In quel tempo Carlo d'Angiu venne di Francia diFrancia in Italia, chiamato da Papa Vrbano contra Manfredi, il quale secondo l'vfanza del Italia. padre, & del bifauolo trauagliaua molto l'autorità della Chiefa, e del Papa. Per-

che desiderando grandemente il Toriano l'amicicia di costui, racolse nel paese le genti sue, e liberamente le souenne di vittouaglia, di vestimenti, & d'armi; accioche facendosi forte con l'aiuto di Francesi potesse difendersi dalle forze del Pallanicino, & de fuorufciti gentil'huomini:& per dimostrar meglio la sua affertione verso il Rè, sece Podestà di Milano Emberra di natione Franceso, familiare del Rè. In questo mezzo ammalando Filippo di improviso male venne

risppo a morte. Quest'huomo ammaestrato benissimo nelle arti della guerra, & della muore, e pace, mostraua animo di Prencipe, & di Signore, pari a Martino di virtù, ma su-Napo fue periore d'aftitia, & d'ambitione. Prese subito Napo il gouerno, che da alcugouemo, ni è chiamato Napoleone, figliuolo di Pagano, huomo di guerra, & moko più

fimile ad astuto Tiranno, che a moderato Prencipe : percioche egli non pensama in altro, che ammazzare i gentil'huomini, confinargli, & facendo loro tutte le ingiurie . & villania , (pegnergli affatto . Haucuano i miferi fuorufciti certo rifugio in Lodi per cortefia della famiglia Vistarina, della quale era capo Succio. Perche Napo hauendo affediato, & preso quella Cirtà per forza in vn pericoloso affalto, venutogli viuo in mano; lo fece ammazzare, & te morire ancora i prigioni, & gli amici fuoi. E in vn medefimo tempo arricchì la famiglia Fistraga, laquale era drittamente concorrente della Vistatina, accioch'ella difendesse il nome della Torriana, con le ricchezze de gli auerfarij; & fecela la prima nella Città. Et per metter paura a Gulielmo Marchele di Monferrato, alquale per auentura 1 gentil huomini fuorusciti morto il Pallauicino erano ricorsi, nelle cose sue, passò il Telino, & con molta gente prefe Vigeuano. In quei medetimi giorni venuto à morte Vrbano, Clemente eletto Sommo Pontefice, fece ogni opera, perche Otho foffe riceuuto in casa da Torriani, & massimamente, che i popoli lo chiamanano; & ch'egli hanesse tutto il possesso intero delle rendite, & dell'autorità spiriruale. Ma Napo, ilquale fentendo ricordare Otho con vna certa fatal paura era viato deftarfi, & tutto ftordirfi nel parlare, & nel volto, superbamente sprezzaua. non pure le lettere, e i preghi, ma le minaccie ancora del Papa. Fu dunque

Napo vil scommunicato, e interdetto come ribelle, & empio dal Pontefice sdegnato. Furokommu. no ferrare tutte le Chiefe in Milano, & intermeffi gli vifici, & le meffe ; di che il popolo fi doleua, & lamentaua molto: ma non ofaua però fpauentato dalla paura dimandare, che ricenendo l'Arcinescono fi mitigasse l'ira del Papa; & che alla città fosse leuato l'interdetto. Staua Orho a i confini dello stato, & da tucte le partierano ricorsi a lui fuorusciti; percioch'egli era di grandissima autorità. & per hauere honestissima causa di far guerra, ogniuno haueua grande speranza di ritornare in cafa. Percioche qual altra cofa era ne più honesta, ne più giusta, che per la libertà d'uno Arcinescono sacro prender l'armi contra un tiranno infolente, crudele, & dal furore del fantiffimo padre condannato in mano del Diauolo, &

cacciarlo

eacciarlo della crudel fignoria? effendo tutta la nobiltà frà questi difsegni . & per questa cagione ragunandosi insieme spesso nel territorio di Vercelli : Napo creò Podestà di Vercelli Paganino figliolo d'vn suo fratello, giouane d'ingegno gagliardo, & auezzo all'vecifione de nobili . Et domandò a i principali della città, che lo riceuessero, & merressero in Magistrato. Questa cosa intesa da i gentil'huomini, i quali erano a Vercelli, mise grandissimo spauento, & dolore ne gli anime di tutti percioche ogn'yno che haueua esperienza del mondo conosceua che conquesto disegno si metteua vn di quei della Torre, huomo sanguinoso, & crudele Podestà in Vercelli, per cacciare i gentil huomini nimici della sua famiglia suor della cirrà, & per opprimergli, & perfeguitargli in tutti i luoghi del mondo. La perforonde i capi de fuorufciti meffa inficme vna banda d'huomini armati, tagliarono a riano anpezzi Paganino, ch'era già posto in via per venire con l'infegne del Podestà: per-danda à che Napo, & Emberra hauura questa noua s'infiammarono di cosi gran desiderio è ammaz di vendetta, che per crudel commandamento loro, i parenti de fuotufciti d'ogni zato da scao,& età, mentre che la famiglia vestita a bruno portaua il corpo morto di ii, Paganino a San Dionigi, furono a guifa di vittime facrificati alla fua fepoltura; & quel che fu spettacolo degno di compassione, furono portati su le carre nella città a sepelire ne sepolori de loro maggiori. Scriue Tristano Calco, che Napo venno in cofi gran rabbia, che Mofca fuo figliuolo, alquale poi da vna lunga prigione venne l'honore d'hauer racquistato l'Imperio, essendo stato preso vn Medico, dal quale riconosceua la salute sua, hauendolo guarito d'yna infermità mortale, a pena gli puote impetrar la vita; hauendo il giouane strettissimamente giurato, ch'egli era per lasciarsi morire di dolore, & di fame, se quel pouero, e innocente, ilquale l'haueua ritornato in vita, non era guardato da si crudel fupplicio. Nondimeno Napo poi c'hebbe fatiato tutta la rabbia dell'horribil vendetta, & che la colera cominciò a intiepedirfi, biafimo molto cofi terribile fceleraggine; & daua tutta la colpa alla crudeltà d'Emberra huomo straniero, & molto subito, & spesse volte ancora vbriaco: & con molta fimulatione di volto, & di parole tremprana l'horribilità del fatto. Et non molto dapoi, poi che conobbe che'l popol hebbe ciò grandemente per male, per mitigare l'inuidia, il Francesce sù cacciato della podestaria, & per la colera de cittadini gli fù commandato che vscisse della città. Ma nondimeno fi rallegrò con Rè Carlo della vittoria , che egli haucua hauutto in... ammazzare il suo nimico Rè Manfredi, e dell'acquisto del regno di Puglia hauendo mandato a quello víficio Francesco suo fratello con honoratissima compagnia, & con doni regali; ilquale fu raccolto con buono animo,& fatto Caualiere, & per conto d'honore scritto nella militia reale; & egli poi menò tal vita in Milano; che per imitare la superbia di Francia, auanzaua il Prencipe Napo di magnificenza,& d'apparato delle cose di casa. Era lo stato de Torriani nel colmo delle grandezze di fortuna, onde gran dispiacere ne sentiua l'Arciuescouo Otho; e imesti, & Suorusciti nobili andauano errando quà, & là, domandando aiuto da ogni picciolo fignoretto; fi come quegli che haueuano confumate le ricchezze, & perdura la. riputatione, per hauer tante volte infelicemente,& fenza dubbio alcuno contra il voler di Dio, rinouato guerra difficile, & faticofa per ritornare in cafa. Viueua

nondimeno

non limeno dell'animo 20tho van mirabile coftanza, & incredibile speranza di entracre lo Arcinelizouro onde parimente con intrepido cuore i gentil haomini hanendo capo, che hancua cofi giuda caufa, fi promettenano tutte le cofe molto Samo poe facil a ritorno, & alla vittoria. Era trai fuorufciri Squarcino Borro, buoand monobolistimo, & ricco, & illustre per valore d'animo, & esperienza delle cose di come guerra, il quale hancus mantato al Magno Martheo vna figlinola fua chiamata. Bucazcola, donna bella, virtuola, & feconda. Coffui dopo la morte del Pall auscino in quei giorni, era stato fatto Capitan generale da Otho. & da i genetil"huomini, i quali haucuano facto lega con Gulielmo Marchele di Monferrato. genero di Ferdinando Rè di Spagna, con difsegno, di far molto maggiore furia di guerra contra i Torrigni. Percioche Guglielmo le faccua quella guerra s'haueua promello molso piu ricchezze, ĉe ogni di maggiore flato; ma pero giudicaua che gii fosse bilogno hauere gli aiun stranieri del suocero, per opporre a Tedef-

chi, & Francesi vna natione di grandissimo valore, & molto prattica nelle cose di guerra. Perche appresso a i Torriani erano rimale alcune bande di Francessi di quegli, ch'il Coate di Frandra Capitano di Carlo hauca menato in Italiaxonciofia cola che effendo egli fiato ammazzato in quella battaglia nella quale haucua vinto il Pallauicino, e i Gibellini : molti della sua canalleria , poi che vedeuano , ch' cra finira la guerra, priui di Capitano, hancuano voluto più tofto fermarfi nel paese di quà da Pò, che andare a ritronare il Rèfino a Napoli. Fù mandato E sorto dunque il Borro al Re Ferdinando in Spagna , per dare maggior i putatione all' es amba ambalceria. Costui si come quel ch'era d'una grane eloquenza, poiche egli hebbe feamez discorso sopra le forze delle parti, & de nemici ancora, & fatto suoi distreni otten-

gra.

ne genti dal Re, & hauendo imbarcaro feicento huomini d'arme, & alcune squadre di ballestrieri, & d'arcieri, ritorno nella rimera di Genoua. E: non molto dapoi parrendo da Sauona, & passari i gioghi dell'Apennino, andò con quella gente à ritrouar Guglielmo. Percioche il Re desideraua grandemente d'accrescere riputatione, & ricchezze al genero fuo, e in ogni modo inalzarlo a speranza grande di maegiore stato. Contermati con questa aiuti il Borro, & Guellelmo insterme con Otho, paffarono à Vigenano, doue à Torriano haureus me ffo la guardia; & per quattro di gli diedero l'affalto, hauendo appoggiare le scale, a merioni d'intorno Oco da arcieri, & balestrieri, di maniero, che tutta la maraglia era spoliata di difesa. Ma Paton i foldari de Torriani haucuano accomodate alle mura le trincee di materia più

a Vese groffa, co i quali coprendoli ruuinauano giu gran furia di faffi, x feriuano coloro, che salinano: ne v'era speranza alcuna di poter prendere la terra, seno con baleftre, & machine grandi, fabricate con lungo, & faticofo artificio. Et cio non. parue all'hora al Eorro, che si douesse fare, per non stare di là dal Tesno lungo tempo à combattere quella terrashauedo egli dissegnato quanto più tosto poteua mouere guerra, e mettere paura alle terre vicine à Milano. Ma i Vigeuanes leuatifi in superbia per hauer veduto rotto il dissegno de nimici, e'l felice successo de suoi , mentre che il Borro richiamana i soldati dall'assalto , non poterono ritenersi punto sì , che aperta la porta subito non vicissero fuora. Perche gli Spagnuoli veggendogli presontuosamente venirsigli adosto, e insolentemente

scorsi inanzi, secondo loro vsanza suggendo. & mostrando d'hauerne gran paura opportunamente vecellandogli , gli tirarono lungi della porta; & fatto vna i vi girauolta con le squadre con tanta prestezza gli circondarono, che i nimici vege no da i gendoli poco meno, che ferrati fuor della terra, & nel ritirarli fentendoli trafig. Spagnogere da molti dardi mescolati con gli Spanuoli furono sforzati fuggire dentro la mezzo. porta; & se non, che impedite, & serrate le porte, mandara subito giù la saracine sca chiusero di fuora coloro, che s'ingegnauano d'entrare insieme in vno squadrone. senza alcun dubbio gli Spagnuoli haucrebono senza ferita presa la terra. De Vigeuanesi alcuni ne furono morti, & molti presi. Vi morirono anco di dentro alcuni homini d'arme Spagnuoli con quegli, che furono gettati d'alto; gli altri fatto cambio con quei, ch'erano stati serrati di fuora, ritornarono in campo. Era all'hora fopra il fiume del Tefino vn pote di legno alla terra di Turbico, & fornito à i capi d'uno argine à guifa di luna, & di castelli di legname, ne i quali di quà, e di là due squadre di Milanesi,& di Comaschi faccuano la guardia. Era per auuentura in quei di scemato il Tesino, di maniera, che i Canalli leggieri à certi passi, pareua che lo potessero valicare con non molto pericolo. La onde quasi tutti gli huomini d'arme di Otho, & fopra tutti i caualli Spagnuoli hauendo tolto in groppa altretanti fanti, passarono su l'altra riua; & di qua, & di là nello spuntar dell'alba all'improuifo affaltando i ripari, con gran tumulto, & gran grido incominciarono a falire. Tanta fu la prestezza de gli Spagnuoli, che in quella parte ne cacciarono quasi prima la guardia, che l'altro fosse combaturto da tutto il numero della fanteria. Perche essendone ammazzați pochi, il Borro poi c'hebbe preso il ponte gli 11 Borro faluò tutti fenza far lor difpiacere; & quando ancora liberalmente gli licetiaua gli s'impaprego finalmente, che volendo effergli grati di quel beneficio, che faceua loro, fi del ponvolessero finalmente rimanere dal sangue de gentil'huomini; & si pensassero, che'l te di Ti-Sacrofanto Arciuescouo era molto ben degno del tempio, & della sedia sua, & esta cino. gentil'huomini di ritornare alla patria, & alle case loro. Per questa humanità il nome del Borro fù chiariffimo in Milano, e in Como: & gran parte ancora di quella lode ne fu attribuita ad Otho, malgrado di Torriano, che ciò negauano, i quali dubitauano, che gli animi della plebe con questi amoreuoli vsfici. E pietà de nemici si potessero addolcire. Hò veduto io non è molto tempo il monumento di questo Borro nel Chiostro di Santo Eustorgio, con lettere consumate, & con vna Statua à Cauallo con lo scudo, & con lo scetro in mano, & con l'insegne di Capitan generale ritratta al naturale. Ma il Borro, & Guglielmo sparsa la Cauallaria per la Lomellina, & di là poi con grande spauento de Contadini entrati nella Contrada di Sepri, & finalmente tagliando attrauerío la via di Como, & di Pauia, prefero le Ville vicine à Milano. Era à Cara alle stanze vna banda d'huomini d'arme Prouenzali, alle quali l'altre bande, & squadre d'Italiani secondo, ch'elle erano raccolte,& ordinate si mandauano da Milano. In questo mezzo Napo con ogni sforzo suo metteua insieme le sue genti, & le strane, per potere affrontarsi con giusto Esercito alla campagna co'nemici. Ma mentre, che s'aspettaua soccorso da Parmegiani, & che si metteua à ordine il Carrocio con l'insegne di guerra, e i Valenti della guardia ( percioche volgarmente cofi fi domandauano i Sol-

dati valorofi, i quali crano eletti à difficadere l'infegne / Ocho fu auifato, che i Francefi negligentemene, i come quelli, che non haucuano pauta alcuna, faccuano le fentinelle, e che perciò la notte facilimente il fatebbono potuti opprimere, fe vi fi manduano i caualli Spagnuoli con vna elpedita parte dell'elettico. Perche fenza indugiar punto prefo configlio fopra di quefla cola, il Borro accio primprefa, de in poche hore fatto il viaggio di notte, arriuo in Carato. Erano per a autentura ouella notte i Francefi. de l'Italiani orch hauer la reamente. de manejato.

Bonn l'imprefa, & in poche hore fatto il viaggio di notte, artivo in Carato. Erano per di mini primprefa, & in poche hore fatto il viaggio di notte, artivo in Carato. Erano per fatto di motto fatto di motto di

gioni ripigliauano l'armi ; è di fuora gli huomini d'arme Torriani , è l'ordinanza Milancie, è le (quadre de Valenti, haucuano rraugliato in modo le genti di Gugliclmo, th'elleno rotte fi mifero in fuga. Gli huomini d'arme Spagnuoli ancora, si quali afia per tempo haucuano incominciato à montare à caullo, è metter mano all'armi, non poterono reggere alla furia della banda de Tedefchi ferrata infieme in luogo fretto, fi come quelli, ch'erano von agran parte diarmati, è suuezzi, à guerreggiar co' Mori : nondimeno con la deffrezza loro fectro tanto, ch'effento morti i primi de fuoi, vicendo toflo loro di mano fi faluarono. Napo contento della vittoria del primo fueceffo ricenne le fue genti in ordinanza o ch'egli dubiarife di qualche inganno da quella gente infidioria è perch'egli in quel si grandie difordine dell'uno. & l'altro eferciro, non potendofi fapere cola alcunadi certo, mafimamente effendo liberati i France fi, filmana, pericolo la difflouino dell'ordinanza. Orho, Guglielmo, e'l Borto faluandofi con quafi turta la caualleria. Intera . & con gran parte della fanteria continuando il viaggio fi ritornatono di la dal Ticino. Et così Napo con la fuu prefezza à tempo foccorte i fuoi, ch'era-

Tallagin to rott, & conference calo hebe vittoria de 'ninci flooi : Il Corio l'oritrore delment. Philipori a conficie calo hebbe vittoria de 'ninci flooi : Il Corio l'oritrore delment. Philiporia confonde l'ordine, e l'tempo di quello fuccello, & fallamente disce, he
ro hidio inquel difi prefet Theobaldo parte di Matreo Magno: e''l Merulla anch'egli, fa

come quel, che non hebbe la copia di quelli annali, che hubbiane, noi, fetiue breuitifmamente de gli Spagnouli. Dopò quella vittoria discfa, che Napo violente-

mente efercità l'odio, & l'ira fua, maffimamente contra quelle famiglie, le quali haucuano tenuto co-imimici, o dei viaggo gli haucuano adro vitronuglia. & fice-dibe vi a Roma cialmente rainò Cafliglione, perche i gentil huomini di quel caftello, benehe haper pra utfette parenta do con i Torriani, haucuano Fauorito Otho. In questo mero Otho Brecol ando à ritrouare Clemenca; quale era fuccello à Vrbano morto, pregandolo, rhe pontile di vitro di vitro

Cardinali, i quali fauoriuano Otho, & confortauano il Papa, che in quel principio del suo Ponteficato, & fortemenre, & magnificamente difendesse l'autorità, & le ragioni della Chiefa. La onde Clemente con lettere graui confortò i Tor-I Torriariani, che volessero riceuere l'Arciuescouo ; & non essendo egli vbidito, gli scom- do di rimunicò, & interdisse loro, & tutta la Città insieme. E in questo modo serrate le ceucre. Chiefe, il popolo priuo de gli vificij Diuini, si lamentaua de Torriani, e cosi tutto sono, so alterato per la paura di quello horribile interdetto, richiele Napo, ch'almeno per modal'arispetto della Religione, volesse metter fine alla sua ostinatione; percioche eta. pa Cleben' honesto, che s'accettasse Otho, poi che egli, si come cittadino di rara, & sin- icommugolar bontà, era stato giudicato dal Papa degno d'Arciuescouato. Perche stando nicati. Napo alquato fospeso nel risoluersi di cosa tanto importante, per mostrare ch'egli tencua conto della Religione, & de' prieghi del popolo; mandò fuoi Ambafciatori à Roma, per mitigare il Papa, ch'era ogn'hor più ldegnato, e in colera con la fa- Clement miglia della Torre, facendo intendere à Sua Santità le ragioni perche non l'haue- te probiua vbidito. Ma Clemente con seuerità Christiana non volle, ch'essi entrassero in billel'in-Roma, come quelli, ch'erano fcommunicati, e interdetti; & comandò loro, che Roma tofto si partissero delle terre della Chiesa. Perche gli Ambasciadori esclusi di alli Ama Roma, di lungo s'auiarono à Napoli al Rè Carlo, per hauer fauore da vn Rè loro ri di Na amico, ch'era anco difenfore della libertà della Chiefa. Carlo intefa la cofa, fen. po. za indugiar molto tolse la protettione de' Torriani; onde di là à pochi giorni i Gli Ami Torriani col fauor del Rè, che mandò insieme con loro gli Ambasciatori suoi , fu-basciatorono laseiati entrare in Roma, & introdotti in Concistorio; Quiui l'Ambasciator Torriani del Re fu il primo à dimandare, secondo la ragione comune delle genti, che i Tor- fono à riani, i quali erano humilmente venuti à digla loro ragione, fossero pacificamente del Rede ascoltati. Et ch'eglino eranonella fede, & amicitia del suo Rè, al quale per ho- Napoli nor suo principalmente toccaua difender i suoi compagni, & specialmente per- in Roma. ch'essi erano sempre stati nimici à gli Imperadori contrarijssimi al nome della. Chiefa; & hauendo eglino tenuto col Re, che vendicaua le ingiurie fatte à i Papi. haucuano voluto participare di quella vittoria. Et che gli parea ancora cosa molto lontana dalla benignità . & giustitia del Santissimo Padre di tutti ornare di beneficij, & di ricchezze coloro, i quali haueuano mescolato l'armi, e i consigli loro con gli infolenti tiranni, & allhora più che mai s'ingegnauano trauagliare la tranquillità della pace, & del ripolo. Et perleguire come nimici gli istessi difensori della libertà della Chiefa, i quali per hauerla valorofamente feruita, più tofto meritauano premi, & guiderdoni, la doue esso haucua fatto Arciuescono nella Città loro vn crudele, & eterno nimico, e capo feditiofo de' fuorufciti, accioch egli gli L'Ambahauesse à tener poi in continuo pericolo, & trauaglio. Finito c'hebbe il Francele feistor il suo ragionamento, l'Ambasciator de' Torriani continuò il parlate, & così cru- de Tordelmente ragionò contra Otho; c'hauendofi egli con licentiole, & rabbiole paro-l'intenle spogliato ogni modestia non vsò alcun rispetto à sì venerabil luogo; & con vil- perapra lanie, & vituperij infiniti, lacerando l'honore d'Otho, che quini era presente, si la die sciò tanto trasportaredal futore della sfrenata lingua; che contra se, e i Torriani nuoce idegno gran parte di quel Conciltoro. A tutte quelle cole levadoli dall'altra parte la pro-Arcinescono

l'Arciuelcouo Otho rispose moderatamente, & certo con vna illustre, & generosa oratione; & riandando affai di lontano i principii delle differenze loro, mostro, che i Torriani auuanzauano i Tiranni di tutti i tempi passati d'impietà, di malitia, & di crudeltà. Conciosia ch'eglino rolti nella Città per singolar beneficio de' Milanefi, & magnificati con grandiffimi honori da vno honorato titolo di diffendere la plebe, haueuano finalmente come spergiuri, & ingrati huomini vsurpato l'Imperio della Città, & ingannato quegli homini semplici, & ignoranti. Discorse poi tanto diligentemente, e con tanta eloquenza della ragione dell'Arciuescouato, della miseria della nobiltà fuoruscita, & dello stato della Città deformata; clie'l Papa fatta vna ordinatione in Conciftoro rispose, che subito egli haurebbe mandato vn Cardinale Legato in Lombardia, accioche con l'autorirà fua s'accordaffero quelle differenze, & huomo di tanta virtù, & industria, che in breue haurebbe ritrouato il modo di prouedere al caso d'Otho, & di Napo;onde tosto sarebbe, che accettandosi Otho, & rimettendosi nella sua autorità di poter rendere ragione, la Città si sarebbe leuata d'interdetto. Et non molto dapoi venne il Legato à Milano per rimetter Otho. Trattoffi poi della compositione, secondo l'instruttione del Senato Romano, & promettendo Napo di douer fare ogni cofa, & accarezzando egli il Legato con ogni forte di cortefia, & d'amoreuolezza, la Città fu leuata d'interdetto; nè per questo fu rimesso Otho, & congran danno di lui, mentre che Napo trametteua tuttauia nuoue difficultà nella conclusione del negotio, & cosi pianpiano s'andaua metrendo tempo in mezzo, Papa Cle & vecellauasi il Legato, Papa Clemente ammalò, & morissi in vn tratto. Intesa

mente la morte del Papa, il Torriano venne all'intento suo, per questo sopra tutto, che i Cardinali vituperosamente essendo in discordia fra loro, tirando quà, e là, haueuano confumato alcuni mesi nella elettione. Hauendo Napo adunque comodiffimamente escluso, & ributtato Otho, riuoltoffi à stabilire le forze del suo Stato, mandò Ambasciatori all' Imperator Ridolfo in Alemagna con ricchissimi doni, & volontariamente gli offerse il fauore, & le forze sue, hauendo egli à pasfare in Italia per pigliare, secondo l'vianza la corona del Regno di Lombardia. L'Imperatore rallegratofi di queste offerte, creò Napo suo Vicario Imperiale, & Procuratore nello Stato di Milano, & per conto di foccorfo gli mandò vna mirabil banda d'huomini d'arme Tedeschi; al gouerno della quale sù messo Cassone figliuolo di Napo, giouane belliffimo, & valorofo nell'armi. In questo mezzo ftando Otho detto ad ogni occasione, i Cardinali elessero Papa Theobaldo Vis-Theobal-conte Piacentino, e gli polero nome Gregorio Decimo, bench egli Sacerdote di

te Piacen bassa conditione, ma di grandissimo valore, non hauesse pensato mai à questa tino Sa- elettione. Et ciò veramente fu có grande infamia de Cardinali, i quali in quella dibafa loro oftinara contefa, non haucuano giudicato alcun del corpo loro degno del conditio. Pontificato, & fimili à coloro, che non vogliono, & con vn certo caso scherzanse vien. do co i fuffragij, haueuano cercato la bontà d'vn' altro, & bene humil grado. Pontence Andato dunque Otho à ritrouarlo, trattò lungo tempo seco del ritorno nella pa-

tria, & nella Sedia fua; & gli fece compagnia andando egli al Concilio in Francia, hauendogli il Papa largamente promesso di distendere gli atti d'Vrbano, & di

& di Clemente nella caufa di quello Arciuescouato. Ma Napo con tanto honore, & apparato raccolfe il Papa in Milano, & partendo con tanta liberalità l'ac-Napo co compagnò in Francia, che'l Papa diffe, ch'egli non era per terminare la differen-pore riza di quella dignità, prima che finito il Concilio à Lione, se ne ritornasse in Italia, ceue Creò dapoi Raimondo in gratia di Napo suo fratello, & di tutta la casa della milano. Torre, Patriarea d'Aquilea. Era costui Vescouo di Como, huomo di molta gra-Raimonulià di costumi, ma per profonda ambitione, & scelerata simulatione illustre : per-riano cioche si dice, ch'egli conspirando in quella ribalderia tutta la sua famiglia, mano creato dò alcuni, che douestero ammazzare Otho, tenendogli dietro; il quale si ripara-ca d'Aua à Piacenza nella corte del Papa; ma egli prefentendo le infidie, che gli erano quilea. tele per vn leruitore con inditio d'una donna hostella, si fuggi di notte, & se n'an-forme dò à Lione . Racconta Stefanardo Fiamma, il quale scrisse quella historia in ver-dalle info; che'l Papa istesso (cosa ch'à pena è credibile ) era consapeuole di quello scele-fidie derato configlio: ilche per auuentura fi potrebbe lalciar'andare per falfo, fe non che & all hora, & poi mentre egli visse, mostrò sempre ad Otho vn' animo veramente nemico, & per più mortalmente nuocergli, coperto d'infidiofi colori d'honorate parole. Et cofi la fortuna faluo due volte Otho dall'armi de'Torriani . la prima nella Chiefa di Santo Ambrofio, mentre egli era col Cardinale Ottauiano, cercando di lui i fattelliti de Torriani, fin ne i ripostigli de i cessi; la seconda à Piacenza. Finito il Concilio in Lione, & accomodata la differenza de due Imperatori, & ordinato foccorfo di nuoue genti per rifare la guerra in Afia, Gregorio ritornò in Italia; accompagnandolo Otho, il quale pieno di ottima speranza. per la larga promessa del Papa, lungo tempo aspettata il desiderato successo alle tue giuftiffine dimande. Ma il Papa hoggimai chiaramente fatto della fattion fatto della Torriana, fegretamente odiana Otho, come creditore, & che lo richiedena la fattion di cofe honeste; ma nondimeno in publico con molto honore di parole, come Torriana parenre, & amico fuo, lo confortaua à sperar bene. Erano ricorsi i gentil'huomini ad Otho, e il numero de gli amici, parenti, & partiali ogni di cresceua appresso di lui. Onde con questa illustre compagnia la corte del Papa si faceua più frequente, & più ornata, ne v'era hoggimai alcuno de fuorufciti ; il quale ficuramente non sperasse, che col fauore, & con l'adherenza del Papa i Torriani non douessero riccuere l'Arcinescouo. Et già Francesco Settariense, ch'era stato eletto dal popolo, per fminuire la potenza, & autorità de Torriani, per tedio d'una seditiosa gara, volontariamente rinuntiando s'era ritirato al riposo, & otio della religione. Ma Gregorio discendendo dall'Alpi, comandò ad Otho, il Othoper quale non l'aspettaua; che si termasse in Bugella terra del Contado di Ver-commancelli: accioche per la venuta sua alla Città di Milano, tutte quelle cose, che difu-del Papa famente erano state trartate d'intorno la compositione, & pace de fuorusciti, non si ferma fi turbaffero per nuouo fospetto, ò sdegno de Torriani. Vbidì Otho costretto in Bugel dall'estrema necessità, piangendo in segreto, & spesso sospirando, ma non però perdendosi d'animo. Pochi giorni dapoi il Papa entrò in Milano, riceuendolo ornatifimamente, & con grandifima pompa il Patriarca Raimondo: erano ornate le strade di arazzi, & di frondi. Napo, & Francesco i quali per honorarlo

erano

erano discesi da cauallo, stando alla briglia menauano il cauallo del Papa e inanzi gli era portato il Baldachino di seta con l'haste da i giouani Torriani. Con queste accoglienze, & con altri doni il Papa tirato dalla loro, & partitosi da Otho. ralmente vici di Milano; che con molta prefattione di porole inutili diceua, che la caufa di Otho gli pareua giustiffima i ma che il giuditio di questa differenza era da differirsi in altro tempo: percioche non giudicaua punto vtile per la Republidifferire ca Christiana, rimettendo vo gran concorrente, trauagliare lo stato de Torriania la causa percioche eglino di potenza, & di valor d'animo pareggiawano i Rè grandi, co i quali erano congiunti in lega, & amicitia : & oltra ciò con singolare pietà , & vshcio riuerinano la Chiefa, & valorofamente la diffendeuano con l'armi, contra i Gibellini; frà i capi de i quali Otho si poteua numerare per il primo. Percioche à tale erano ridotte all'hora le cose in Italia alla venuta di Rè Carlo per la scelerata pazzia di tutti i popoli; che tutte le Città erano trauagliato da pattialità cru-Auelli. e deli. I Guelfi teneuano co i Papi, de i quali erano difeniori i Franceli; gli altri Gibelli- fauoriuano i Tedeschi, i quali si chiamauano Gibellini . Haueuano costoro tirato

ni cer le da loro vna gran parte delle famiglie più nobili,ma le famiglie popolari,& la ple-

tioni uz. be , & gli huomini nuoui diffendeuano le ragioni de' Papi . Ma i gentil'huomini uagliano scritti al foldo de gli Imperatori passati, dopo i riceunti stipendi crano riuscità grandi, & famoli, essendogli donato dalla cortesia de gli Imperatori possessioni , castella, porti, & ragioni d'acque: & riceuendo bellissimi nomi chiamati Caualieri à Sípron d'oro, Valuasori, Capitani, & Conti. Costoro come Vassalli de gl'Imperatori, haueuano in costume di portare per arme l'Aquila Romana;quando il nuono Imperatore entrana in Italia fargli compagnia, seruirgli nelle guerre, & con perpetui vfici nuouo honore acquistarsi. In questo modo honorati di priuilegi, & essenti dal Tribunal comune, di ragione erano vsati hauere gli ordini inferiori del popolo, & la plebe à guifa di schiaui in giuoco, & disprezzo, & spesse pener. volte quando non così tofto gli vbbi diuano come haurebbono voluto gaftigargli filima, con villanie, & con buffe. Et quel che parea cofa troppo crudele, feruauafi vna ria del ingiusta legge, senza dubbio alcuno diuolgata per fare ingiuria al popolo. Per la

Popolo . qual legge s'alcun plebeo era ammazzato da vn gentil'huomo , quella pena della testa si tuggiua con pochi danari. L'iniquità di questa legge sopportata per alquanto tempo, alla fine stimolò cosi grauemente gli animi della plebe; che per forza, & con l'armi la ruppe, & fattoli capi i Torriani perleguirono i nobili. Non voleua la plebe dapoi cofa alcuna di mediocre,ne di ragioneuole, hauendo l'armà in mano, & parendole tempo di vendicar l'ingiurie de i tempi passati; & anco i gentil'huomini temprauano indarno la lor licenza di prima. Percioche la plebeamaua più tosto di signoreggiare insolentemente, che di liberarsi conla ragione dalle ingurie. Questa gara (si come habbiamo detro di sopra) sece i Torriani nella città Podefta, & capi, & finalmente aggrauando il male intrinfeco, capitani della guerra, & fignori, & tanta finalmente fu la pazzia della plebe ignoranie, che per odio della nobiltà, la quale ella haueua cacciato della città, a fine di ricuperare la libertà, con animo ripofato alla fine sopportana il giogo d'una feruitu durissima, & nuoua. Cóciosiacosa, che gia i Torriani leuata l'autorità del publico confilio.

guerra, & per più saldamente stabilire le forze del loro stato, s'erano accostati alla parte di Rè Carlo, & de'Papi : & hauendo fatto insieme scambiguoli leghe, stauano desti solo in va pensiero; & questo era di tenere suora gl'Imperatori Tedeschi d'Italia, di perseguir per tutto i Gibellini, & d'abbassare le forze di coloro, che chiamauano aiuto da gl'Imperatori. A questo modo la nobiltà cacciata,& confinata di Roma, Napoli, Fiorenza, & Milano andaua errando pouera di configlio, spauentata dalla paura, & priua di ricchezze. Dall'altra parte la dalle Cit maestà dell'Imperio della Chiesa, honorandola, & difendendola Rè Carlo, & princiaiutandola i Torriani:ancora fioriua d'autorità, & di forze. Ma però bilognaua, pali d'Iche i facrofanti Prencipi, i quali come padri di tutti per la profession Christiana talia. dourebbono effer mediatori, & giustissimi arbitri à compor la pace; seguissero le partialità, & quello, che quasi potcua parere impio, si facessero capo della parte. Guelfa. Per queste cagioni, Gregorio per accomodarsi à i tempi, & hauer cura del presente riposo, giudicò bene scordarsi d'Otho, & della nobiltà tutta. Ma per mostrare vana giustitia domandò, che le ragioni dell'Arciuescouato, & le rendite delle castella, & delle possessioni fossero restituite à Otho à consolation del suo bando. A pena porcua parer crudele, che Otho, il quale dalla gran liberalità di Vrbano era stato creato Arciuescouo, & finalmente haucua hauuto singolar fauor da Clemente per ritornare nella fedia della fua dignità;fosse alla fine da costui, ch'era parente suo, & conseguentemente gli doueua essere amicissimo, abbandonato, schernito del tutto, & come nimico trattato. Ma in Otho tale era Laco: la forza di coftanza virile, & di fomma prudenza, hoggimai confermata per fianza di l'esperienza di cose importatissime, & per il corso dell'età matura; ch'all'hora più che mai cominciaua à sperare, quando gli altri fuorusciti pareua, che si perdessero d'animo. Percioche egli annoueraua frà le supreme doti d'huomo ben creato,il no si smarire d'animo nelle cose auerse, il reputare la fortuna inferiore d'una viua virtù, & l'hauerla in disprezzo, come del tutto instabile; & percioche così lungo tempo gli cra stata contraria, no molto dapoi mutata volontà s'haurebbe pacificato con lui. Essendosi dunque fermato per alquanto spatio di tempo in questa disposition d'animo à Bugella, & intento à tutti i mouimenti delle cose nuoue aspettando alcuna occasione di farsi vedere, & di rinouar la guerra; venne la nuoua, che Gregorio cra morto in Arezzo. Onde senza alcuna dimora à quella fama la nobiltà per la sciagura di quella battaglia quà, & là dissipata, andò à ritro. Papa uare Otho; fecesi consiglio insieme : & facendo loro grandissimo bisogno d'vn riomo-Capitano valorofo, & possente, il quale leuasse lo stato loro assiitto, & abbattuto re. à terra, fu eletto Gotifredo da Langosca. Costui per ilplendore di famiglia, & di ricchezze era il primo di Pauia, desideroso di gloria, & d'Imperio; & che più, Gotifre-do Lap-

onde grandissimamente piaceua, molto nimico al nome Torriano. Percioche golcanon v'era alcuno in Lombardia, il quale non sospettasse dello stato di Napo, si capode come quello, ch'era troppo cresciuto, e in lega col Rè di Napoli, & col Papa; & nobili. quello, che più poteua spauentare i vicini, confermato ancora con l'amicitia, &

soccorso del nuovo Imperatore. Perche i Torriani con certa ragione s'erano infignoriti

nobili s'haueuano foggiogato ogni cofa. Perche il Langosca caricato dalle grandistime proferte de nobili (percioche esti lo dissegnauano Podestà di Milano con Imperio militare, & con groffi falarij) & mosso ancora dal suo fatal giudicio, s'offerse di volere essere Capitano di parte . Richiamò dunque d'ogni parte i soldati vecchi, & della Lomellina le squadre con le corazze, & assoldò con danari balestrieri della Riuiera di Genoua; & sopra tutto fece d'hauer caualleria, per poter refistere alle bande de'Tedeschi. Hauendo consumato pochi giorni in Il Las quello apparato, & alzate l'infegne se n'ando al Lago Maggiore. Non fù ingolca quella contrada castello alcuno, che subito non aprisse le porte; percioche in dronice quel contorno la famiglia de Visconti era molto grande, & illustre : & la seuerità de molti de Torriani era già in odio à ogn'vno ; i quali nella passata guerra non contenti fu'l La. della preda, & morte de gli auerfari, s'erano incrudeliti ancora col fuoco nelle go Mag- case, & nelle biade . Furono dunque subito prese Arona, & Angiera . Et Otho con grossa banda di genti entrò nella contrada di Sepri, la quale circondata dal fiume Telino, & Olona, fino al Lago Maggiore si distende con molte ville, & castella; & piglia il nome della terra di Sepri. Gli Othoniani presero ageuolmente questo luogo,& poi che l'hebbero preso fecero per tutto corterie; onde alle terre vicine fu posta gran paura. All'hora Napo si diede à prouedere d'aiuto da suoi confederati, & dalle città, ch'erano in lega seco, e hauendo tolto in presto caualli da guerra, & dalla stalla sua distribuitogli à i fedeli, & valorosi amici ; descrisse poi la fanteria della città alla difesa del Carroccio con tanta seuerità, & ordine, che otto Tribu, percioche altretante erano le porte della città eleggeffero à partito altretăti di quei,che lor paressero più valorosi,& gagliardi per Tribuni di ciascuna compagnia,i Tribuni facessero poi i caporali,& questi facessero poi alcuni, i quali con pari elettione mettendoui vna pena di danari, chiamastero allo stendardo le fquadre obligate à facramento . Hauendo prestamente ordinato le cose in questo modo mando inanzi fuo figliuol Cassone con le bande de Tedeschi, il quale andaffe à incontrar i nimici, che scorreuano per tutto; & egli subito armato vscì della città col Carroccio: hauendo lasciato il gouerno à suo fratel Francesco, Costui fortificò diligentemente la città con nuoua gente, confinò i sospetti, & da. quei ch'erano dubij, volle ostaggi: riempì ancora di paura, & di pena alcuni, i quali eran grandi d'animo, d'auttorità, e di richezze. In questo mezzo Napo esfendoli inuiato có molta fanteria verfo Angiera, in quattro alloggiamenti arriuò al fiume Guaffera; corre questo fiume dalle vicine vallinel Lago Maggiore, con vn letto per tutto fassolo, & impedito, & quando egli cresce di pioggie, non si può passare à guazzo. Già Gotifredo intesa la venuta de nimici haueua su l'altra riua drizzato l'ordinanza, & passando inanzi à cauallo per considerar bene il tutto con gli occhi, aspettaua l'occasione d'attaccar la battaglia; con animo d'asfaltare i nimici quando entraffero nel guado impedito da gatteri, & da pietre. Non dubitò Castone, il quale era dinanzi quasi mezzo miglio al padre, che ne veniua à dietro con le fanterie, di confortare, & infiammare i Tedelchi desiderosi da

loro

loro steffi di combattere; che serratisi insieme andassero contra i nimici. Era nella prima fronte incitato con premio da Cassone Antio Lauler, Capitano de Tedeschi, riguardeuole per armi, e per pennacchi. Il Langosca veggendo Il Lancostui animosamete passato il guado inanzi a gli altri attaccar la battaglia, co ani-go mo eguale (pronato il cauallo l'affaltò, & lo paísò có la lancia. Il quale poi che fù vna lanabbattuto i Langoscani alzato vn grido cominciarono à gridar vittoria, & scor-cia Antio rendo in frotta spinsero contra i Tedeschi. Atracossi all'hora vna gran battaglia Capitanel letto del fiume, doue era puoca acqua: i ballestrieri Genouesi scaricarono le no de saette nella calca de nimici. Mescolaronsi insieme i caualli, e i fauti. Erano già Tedelchi messi in rotta i Tedeschi feriti per la maggior parte di loro, quando il Langosca spauentandosigli il cauallo tirato nella ingorda furia del fiume, fù preso da nimi- gosca è ci. Onde senza dimora i Tedeschi cambiandosi la fortuna si serrarono insieme, presoda I Langoscani perduto il Capitano si perderono d'animo: appressossi Napo. & con tutta la massa delle genti spiuse loro addosso. Missersi in rotta gli Othoniani inferiori d'animi, & di forze, la caualleria fresca si diede à perseguitar quei. che fuggiuano; & quiui si fece vna grande vccisione. La squadra de gentil'huomini combattendo animofamente Theobaldo Visconte si diffese per vn pezzo, & mentre ei s'affrettauano di ritirarsi in luogo più eguale, circondati da Cassone surono messi in rotta. In quella suentura del ritirarsi su preso Theobaldo, & con Theobal lui ventidue gentil'huomini: Dicesi, che Napo rallegrandosi del valor del figli. do Visco uolo . non puotè ritenere le lagrime per l'allegrezza. Poi che quella vittoria acquistata nello spatio d'vn'hora, haueua posto fine à vna gran paura, à gli estremi lisono pericoli, & alle durissime fatiche. Francesco Torriano il quale in Milano superbo fani priper il tribunato della plebe, volcua effer chiamato difensore del popolo, & della nemici. libertà:hauendo hauuto la nuona di quella vittoria, & essendogli domandato, che sententialle quel, che s'haucua à fare de prigioni, crudelissimamente riscrisse : dicendo che tutti i capi dell'Hidra s'haueuano à tagliar con la spada:accioche rinascendo non gettassero vn'altra volta il veleno. D'altra parte Cassone con generoso consiglio procacciandosi in quella vittoria acquistara con nobil valore, lode di clemenza, strettamente supplicaua, che non si facessero morire quei gentil'huomini presi per ragion di guerra. Ma Napo per la crudettà di Emberra, infanguinaroli già fuor di barraglia nel fangue de genril'huomini , lodata prima , ma schernita poi la bontà del figliuolo; piego nella più dura parte, massimamente richiedendolo di ciò i Tedeschi con vno strepito crudele; che Gothifredo fosse fatto morire per vendetta del Capitan loro amazzato. Et non molto da poi Napo con crudele voce pronuntiò, che si seruassero le leggi; & così à Galarato ventidue illustri gentil huomini, e inanzi à gli altri il Capitan Langosca, & Theobaldo, à guisa d'huomini scelerati; furono decapitati; & quel che più accrebbe Il Lanl'odio, furono per vn certo schemo le teste di sì grandi huomini appoggiate al gosca co temone d'un carro, & quiui ritornando spesso il colpo, crudelissimamente taglia- do, egli te. Era Theobaldo figliuolo d'Andreoccio fratello d'Orho, per suo valore, & altri no-bili catper aspetto di corpo, ma molto più per sua felice prole chiarissimo: perch'egli tiui sono lascio dopo se Mattheo suo figliuolo : il quale per la sua virrù guadagnandosi il decapi-

cognome di Magno, mandò có mirabil laude ne fuoi discendenti lo stato riccuuto da Otho. Questa scelerata ribalderia non per legge militare, ma per rabbia crudele commessa, inframmò grandissimamente contra i Torriani tutti i più nobili,& frà i primi i Baroni di casa Langosca; di maniera, che nó finito ancora intieramente lo spatio di tre anni, in vna grandissima rotta diedero à Torriani vna strage fimil del tutto à questa. Otho dolente si come quello c'haueua riceuuto publica, & priuata ferita,da Sepri fi fuggì nel contado di Vercelli, lungo tempo piangédo la indegna morte di Theobaldo:ma però in tutto il tempo non perdendofi punto d'animo, ma fempre con allegro volto afcondendo il dolore del riceuuto danno, con parlar graue mostraua à igentil'huomini, che Dio prouocato dalla crudel ribalderia de' Torriani senza alcun dubbio gli darebbe occasione di rinouar, & felicemente finir la guerra. Ne passarono molti mesi, che'l popolo Comasco leuatofi in arme per la stranczza del Podestà, diede principio à risuegliar gli animi .

Accursio Era costui chiamato Accursio Cotica, huomo d'ingegno, rapace, partiale, & per la quello, che non poteua esser sopportato da gli huomini liberi, superbo per v na sua super certa brauura contadina : hauendo Napo lasciato successor suo nella podestaria, bia, eso.

zezza. & ciò facilmente haucua ottenuto per vn suo amicissimo, il quale molto haucua in de coffu- odio i nobili ; rimunerando ancora in questo con egual beneficio i Comaschi, poi i Coma che fimilmente in vn medefimo tempo diede la podestaria di Milano à Corradifehi all' no Lauizario, capo della parte Vitana. Mentre che auaramente, & con infolenza costui rendeua ragione, hauendo per auentura fatto mettere le mani adosto à va giouane de Rusconi, ilquale liberamente haucua parlato dinanzi al tribunale. il popolo fi leuò fu.& cacciatolo.& affediatolo in palazzo lo prefe. Dopò questo fatto, gli Antiani scrissero à Napo, che s'egli voleua Accurso sano, & saluo, facedo honelto cambio rimandalle loro Simon da Locarno. Coltui ellendo stato preso in vna battaglia ciuile,i Torriani per dargli vituperio,e tormento, l'haueuano serrato in vna gabbia ferrata à vío di bestia : & già sette anni lo tencuano misero . &c. brutto à confumarfi in quella infamia, & bruttura, Era Simone di cafa Muralta molto nobile in Como, la quale haueua origine da Locarno castello del Lago maggiore; & per questo dal Corio, & dal Merula scrittori, chiamato il Locarno huomo veramente di grande animo, e di grandissimo, & di gagliardo corpo, & chiaro per l'vna, & l'altra sua fortuna; ma molto più illustre per la vendetta dell' ingiuria.Hoggi si vede in Como la sepoltura sua di pietra, c'ha sopra vna statua à capallo, dinanzi alla Chiefa di Santo Abondio. All'hora Napo mosso dal pericolo

Simone dell'amicifimo fuo, traffe Simone di gabbia; fi come quello, ch'effendofi gi inè causto fermato non molto dapoi per qualche disordine di viuere, o d'aria, fosse per modalla ritfi : dispiacendo ció grandemente à Francesco, il quale diceua, che Simone con ferrata, la malitia sua haurebbe quando, che fosse ritrouato la via di vendicare la villania nella della sua lunga prigione. Fù nondimeno Simone liberato con questa conditioquale ne, ch'egli giurò di non prendere più l'armi contra Torriani; ma pochi giorni dolo spano pò ruppe la sede di quel giuramento, si come fatto per estremo bisogno: & non di sene ani tette gli parendo di leuarsi dell'animo la memoria della crudel prigione, fatto consiglio chiuto. di cofe importantissime co suoi amici vecchi, andò à trouare Otho. Leuossi

Otho

Otho à noua speranza con la venuta di questo huomo, & appresso si ragunarono insieme le reliquie della gente nobile; percioche essendo egli huomo forte per ricchezze, & per amicitie, & che co animo arrabbiato spendeua tutte le forze del fuo ingegno à combattere i Torriani; haucua il feguito d'yna gran moltitudine di fuorusciti. Perche si vedeua, che i Comaschi con la auttorità di Simone, erano per accostarsi alla parte de'nobili, hauendosi eglino già ribellato da Torriani per fingolar beneficio di lui. Mentre ch'in Vercelli si faceua prouisione d'arme, di caualli, & di Soldati, Otho hebbe spia, che'l Castello di Seprio, del quale già tante volte s'era combattuto, era guardato da poca gente, & quali con nessuna cura ; percioche i Torriani hauendo già tante volte vinti, & rotti i nemici, come quei, che stauano senza paura alcuna, haucuano rallentato la spesa di mantener Soldati alla diffesa, e i guardiani anch'essi la diligenza delle guardie. Otho adunque parendogli tempo da nó perdere, paísando il Telino, & giungendo da mezza notte prende alle porte, prese la terra, & la tocca. Pochi giorni dapoi accresciuto l'Esercito, chera cu scorrendo tutto quel paese, mise grande spauento alle terre vicine à Milano come fodito improuiso nimico: Alla nuoua di questa cosa, Napo s'vscì della Città con la sua da poco vecchia banda di Fanteria di Milano con suo figliuol Cassone, & con gli huomini presidio. d'arme Tedeschi, & comando che l'altre genti di soccorso gli andassero appresfo. Era nondimeno in vn medelimo tempo crucciato da dolore, & da ídegno, veggendo che suoi nimici già tante volte per l'adietro superati, & rotti, tanto insolentemente ripigliauano animo, ne per l'esempio della passata sciagura, hauenano paura della morte. Ma con tutto l'animo stava riuolto contra Otho, il quale quando per caso alcuno sosse stato abbandonato dalla fortuna, oppresso pure vna volta lui giudicaua ch'ageuolmente i nobili si potessero ruinare, & spegnere affatto. Accostandosi Napo, gli Othoniani secondo la ragion della guerra prestamente si ritornarono all'insegne. Fortificarono gli alloggiamenti appresso la terra di Sepri, mifero guardia al muro della terra, & alla rocca, con difsegno, ch'elsendoli forniti della vittouaglia de Sepresi, & securi per lo steccato, potesfero far reliftenza alla furia del crudel nimico. Hauendo dunque per alcuni giorni scaramucciando, tenuto in esercitio i caualli leggieri, Napo da i proffimi alloggiamenti mife fuora feale, & macchine da combattere la rocca, & hauendo mello in ordinanza la Fanteria, & la Caualleria alla diffesa, passò sotro le mura, giudicando di douer prendere la rocca; & se pure Otho per soccorrerla vscisse de gli fteccati, di venir seco à battaglia in luogo eguale. Poi che per ispatio d'alquante hore fù valorosamente dall'una, & all'altra parte combattuto alle mura, e i Torriani (pezzate le feale, & riceunte di molte ferite, appena sosteneuano il peso de fassi, & delle traui, che cadeuano à basso; parue tempo à Otho di far bene i fatti fuoi, onde communicato il configlio, & approuandolo tutti, vicì della terra, & de I Torriagli steccari adosso à nimici, con tanta furia, che discacciati, & messi in rotta i pri- ni sono mi, tutta la Fanteria de' Milancsi si diede à fuggire; & su tanta la forza dello im-no rotti,e prouiso spauento ne gli stanchi, feriti, & disperati homai di prender la rocca, che messi in ne Napo,ne Cassone essendo disordinata la Caualleria da quei , che fuggiuano , gliomopoterono foccorrere gli spanentati, & rotti. Otho in questa suga procacciandosi miani.



nome di clemenza, pregaua i suoi, che si rimanestero dal sangue de' Cittadirii. Ma difficilmente poteua egli cotenere, & raffrenare la terribilità di coloro, i quali s'affrettauano di vendicare gli amici, & parenti fuoi crudelmente ammazzati fuor della battaglia. Ne saluò però molti, percioche s'egli non si fosse affrettato di fonare à raccolta, prima che venisse la notte; le spade de i nobili sdegnati con grande vecisione de nimici sarebbono arriuate fino à gli alloggiamenti pieni di vergognofa fuga, & di spatento. Conobbero i Milanesi la humanità dell'Arciuescouo loro. Ma Napo non potendo sopportare nell'animo suo la dishonestà di quella fuga, poi c'hebbe rincorato gl'impauriti, confortandolo Cassone, che ricouerasse con prestezza, & con ardimento il perduto honore, comandò à i Capitani, ch'apparecchiassero gli animi, e i corpi alla battaglia: percioche egli haueua deliberato frà ispatio di poche hore assaltare i nimici sproueduti, & per lo fresco successo delle cose male accorti. Et così Napo senza dormir quella notte. rischiarandosi l'acre s'inuiò verso i nimici; con tanta prestezza, che gli Othoniani appena hebbero tempo di vestirsi l'arme, & mettere la briglia a'caualli : su combattuto alquanto alli steccati vrtando per tutto i nimici, & diffendendosi assai valorofamente coloro, ch'erano dinanzi alla guardia de gli alloggiamenti; ma i Te-

GliOtho deschi ristrettisi insieme ruppero facilmente il rimanente delle Fanterie, le quali niani spo à farica reggeuano, & non erano serrate insieme. Veggendo ciò l'altra gente à gliati di piedi, & gli huomini d'arme ancora v(cendo de gli alloggiamenti, & della terra; de i Ca-incontanente si diedero à suggire. Et così quasi senza ferita surono rotti, & sacfielli fo-cheggiati gli alloggiamenti, prefi affaiffimi, & morti pochi, con sì vituperofo fucin fuga cello di fuga, che difficilmente si poteua conoscere, à quale delle due parti la fordalli Tor tuna vecellando nello spatio di sette hore hauesse fatto più honore ò vergogna in battaglia. Otho stringendolo d'ogni parte i nimici, frà l'armi, che volauano

campato dal pericolo, con gran parte della Caualleria fuggendo giunfe à Como. Non volfero i Comaschi torlo nella Città, nè comportare ancora, che si fermasse molto ne i borghi di fuora; accioche i Torriani vincitori, da i quali già manifestamente s'erano ribellati, accostando l'esercito per cagione di perseguitare i nimici, non dessero il guasto al contado loro. Gli diedero però cortesemente. & con amoreuolezza vittouaglia, & bestie da soma, & guide ancora prattiche del viaggio; della cui fede, & opera valendoli Otho, giunte prima al Castello di Lurago. lontano fette miglia, & di là partendo passato il Lago di Lugano, s'inuio à Zornigo Villa di là dall'Alpi : & in questo molto secuto, & faluatico luogo, rinfrescatosi col ripolo d'alcuni giorni, scrisse à gli amici suoi , & diede auiso loro come ei s'era ridotto à faluamento. Ma non molto dapoi cacciato dal bifogno, & dalla pouertà, fi ritirò à Canobio groffa, & ricca terra nella riua del Lago maggiore. Quiui Otho of Otho vlando la fua maravigliofa eloquenta, tanto leggiadramente, & felicemen-

la fue te placò i terrazzani, i quali prima gli ferrarono le porce, e poi conced uano due cloqué- giorni folo di ripofo alla gente stanca; che rappresentandoloro la crud. Ità de niciliai Ca mici fuoi, gli tirò feco in amicitia, & lega. Et non molto dapoi vn'altra volta si nobiani. ridusfero insieme quali tutti i gentil'huomini e percioche dapoi ch'andò la nuoua come Otho amoreuolmente, & come amico raccolto, s'era fermato in Canobio a cialcuno

ciascuno ò disarmato ò mezzo ignudo suggendo del campo de' nimici andaua à ritrouarlo. Perche i Torriani contenti delle spoglie, subito haucuano lasciato i prigioni, accioche hauendogli effi soprafatto di felicità nell'acquistar la vittoria. non pareffero poi d'effer vinti d'humanità. V'arriuò ancora Simon da Locarno, faluatofi fuggendo per strade poco viate, & poi si fece conglio di rinouar la guer- Coffesio ra, & certo con maggiore (peranza, & con maggior prouitione; di maniera ch'ap-di rinopena par credibile, che O:ho hauesse cosi grande animo, & che mai per tante scia- uar lagure non andasse sotto; poiche già cinque volte vinto in battaglia, perduti tanti parenti, & amici fuoi per crudeltà de nimici, & oppresso da vno estremo disagio di danari, & di tutte le cose, nè esso tiposaua, nè patiua, che i nimici suoi lungo tempo si rallegrassero dell'otio, nè delle vittorie. Haueua egli hoggimai ben feffantacinque anni, ma d'vna molto verde, & gagliarda vecchiezza, & faldiffima contra tutta la ingiuria del caldo, & del freddo. Ma da lui era cofa fatale con la patienza, & grandezza dell' animo vincere la fortuna, la quale maluagiamente scherniua le sue imprese, & di continuo vegghiando pensaua come egli hauesse potuto racquistare la dignità, & la patria, & con singolar gloria lasciare grande stato à quei c'haueuano à venir dopò lui. Io ritrouo appresso vn certo gosso, ma non però spiaceuole scrittore d'historie in versi, come Otho huomo venerabile per temperanza, altezza d'ingegno, & per religione, benignamente, & con molta cortelia era stato aiutato da quelle famiglie, le quali sull'Apennino, & nell'Alpi fioriuano di nobiltà, & di ricchezze. Vi furono trà gli altri i Solari, i Rotari, i Quali fa Malespini, gli Scarampi, e i Valperghi, i quali lo souennero per l'apparato della , guerra di caualli, d'arme, di dardi, di carrette, di vittouaglia d'ogni forte, di vesti-nino, e menti, & di danari. Percioche appreffo le generofe genti con vna certa qualità nell' Al di milericordia moueua gli animi, quella maluagità di fortuna, per la quale tanti no più gentil'huomini lungo tempo fuorulciti, & crudelmente confinati erano venuti à giovate vna pouertà lagrimosa; poi ch'essendo eglino in tutto, & per tutto assitti, altro & soci più non gli era rimafo, che la speranza, & l'armi rugginose. Non vi mancarono corso in ancora foldati volontarij d'Aste, Turino, Iurea, Augusta Pretoria, Vercelli, & No-tepo di uara Fù tolto nella lega ancora con certe conuentioni Guglielmo Marchefe di Monferrato; il quale effendo capo gli anni paffati habbiamo mostro, che nella venuta de gli Spagnuoli, Otho e'l Borro furono rotti da Torriani . S'haueua foggiogato contui nel paese di Monferrato molte terre, Alba, Aqui, & Alessandria, & finalmente haucua aggionto al fuo flato Tortona; era flimato egualmente poffente. & animofo, & volentieri faceua nascere guerre di guerre : accioche l'esercito, che era appresso di lui fatto delle reliquie de gli Spagnuoli (percioche alcuni di loro erano rimali in Italia ) & di tutti i più valenti fi mantenesse con perpetui stipendi. Ragunato infieme le genti, & stabiliti i configli, ordinarono, che Simon da Locarno gouernasse le genti di naue, Guglielmo con l'esercito di terra andasse inanzi al Lago maggiore. Haucua messo à ordine Simone vna valorosa armata, Angiera & riuoltato tutta la Contrada in fauor d'O:ho. Teneuali Angiera per li Torria- e presa ni, perche Otho, & Simone vi si trasferirono; i terrazzani ritirandosi la guardia Othoria nella Rocca s'arrefero : la Rocca si come quella, che temerariamente, & co poca ni.

omarab, Google

diligenza s'era rifatta delle ruine, nó potendo reggere alle machine, si rese à patti. Si transferì all'hora la guerra ad Arona, accostandoui in vn medesimo tempo le genti d'acqua, & di terra Arona, & Angiera, essendo posto in mezzo loro il Lago Maggiore onde esce il Tesino, sono alla somiglianza delle Rocche di Sesto. & d'Abido nello stretto di Galipoli. Ma Arona si come inferiore di nobiltà, costi per la commodità del luogo, & per la fortezza del fito è stimata più illustre . Poivien có. che Guglielmo combattendola v'hebbe consumato alcuni giorni scaricandoui le battuta, ballestre più grosse, con le quali trahendo i mucchi delle pietre ruinaua le case di dentro; & d'altra parte d'insù l'armata Otho e'l Locarno hauendo fabricato gabbie grandi à vianza delle Galee di mare sù la cima dell'albero, co i verettoni delle ballestre grandi, spogliauano i merli di difese; i Soldati della guardia mossi dal lor pericolo, & dalle lagrime de Terrazzani, s'aresero con questa conditione, che se il Torriano in trè giorni non gli daua soccorso, essi haurebbono lasciato la Rocca, & la Terra. Appena s'era fatta la scritta dell'accordo, & riceunti gli ostaggi, che giunse la nuova come Cassone passato il Tesino fatto vna ordinanza quadra della Fanteria, mandato inanzi i Tedeschi ne veniua. All'hora Guglielmo animofamente mise in punto l'esercito, i più valenti soldati dell' armata si cogiunsero con le genti di terra; presero il più rileuato luogo; & sopra tutto fortificarono la fronte con Soldati vecchi, & bene armati. Ma Cassone giudicando per congiettura, che le più forti Fanterie, & bande di caualli fossero state poste nella fronte, fece mettere l'vna delle due bande de' Tedeschi nella destra congiunta alla Fanteria; nella quale gouernauano Mosca fratel suo, & Andrea, & Herecco suoi cugini; l'altra menò egli in giro per fianco, & nelle spalle de nimici: questa fpingendo adosso i guarteri, & altre persone ignobili leuò vn gran rumore dalle spalle, di maniera, che i Tedeschi rompendo, & abbattendo quei che incontrauano passarono fin dentro ne gli seccati, & su costretto Guglielmo non haucudo anco ristretto la battaglia in fronte, volgere la sua Caualleria, & opporsi à Tedeschi, i quali con brutta occisione haueuano riempiuto ogni cosa. Ma mentre si raffrena l'ardire de Tedeschi, & vna crudel battaglia s'attacca nel mezzo, tutta la ordinanza cominciò à impaurirsi, & poi crollando l'insegne paurosamente aggirarsi . Non perdè Cassone l'occasione, & subito comando, che l'altra banda, la-

grafin : Nom perce Canonier, contendince, a moint comando, che l'attra banda, laGilobo [ciata la Fanteria [pingeffe nella fronte . Ma tana fa la furia di quei, che [pingemini fe. uano inanzi , che prima che s'appreffalfero le Fanterie Torriane, Guglielmo cirnordi . condato da dubiola ordinanza fin rotto, truti fi dicedro à fuggiter, molti di quei,
ne che fuggiuano molto opportunamente furono raccolti dall'armata, la quale s'era
accoflata alla riua : 8 percio il Torriano co manco vecifione d'huomin hebbe la
vittoria, perche le Fanterie venedo tardi inanzi, erano entrate ne gli alloggiameti voti, ma nondimeno nobilito la preda, i quale per altro non era picciola. Il padiglione di Guglielmo ricamato cò l'ago alla Morefea, con la proutione militare
molto vaga; che già gliera flato donato dal Rè di Spagna fuo fuocero. Ma
Guglielmo paffando inanzi con la Causalleria fe n'andò à Pauja, Ohto, & Simone
per diuerfe ftrade con le reliquie dell'efercito rotto, quefto fi ritirò à Como, &
quell'altro à Nouara. S'erano inbellati (come io hò già detto j) Comafchi cac-

ciaro

ciato Accursio Corica Podestà, & riceuendo Simone; nè però s'erano accostati à i nobili: percioche più tosto volcuano starsi di mezzo, & non dar fauore à questi, n è à quegli, che concitarfi contra i Torriani, hoggimai vincitori con più graui ingiuric, & offese: & la parte Vitana fauoriua grandemente i Torriani, la quale già molto prima foccorrendola Filippo haueua cacciato di Stato la Ruscona superatacon l'armi. Tosto che venne dunque Simone ragionando publicamente per tutto, cominciò strettamente à raccomandare Otho, e i Gentil'huomini à i principali Cittadini, fi come indegnamente cacciati di cafa, confinati, & crudeliffimamente da huomini plebei afflitti. Che riuscita, diceua egli, aspettiamo noi à diffegni nostri, poiche habbiamo ribellato? se non,o che facciamo vna gagliarda guerra, o che seruiamo all' insolentissimo Tiranno, & poi veniamo tagliati à pezzi da coloro, i quali cacciati della patria i nostri maggiori hanno ridotto in cencre i tetti, & le mura di questa Città. Hora ci fà bisogno, Cittadini miei ; più che mai la concordia, per diffender la libertà, & riputation nostra. Otho, & la parte de nobili humilmente ci pregano, che con l'aiuto nostro gli ritorniamo in cafa . & à ciò fare habbiamo forze à bastanza, accioche speriamo di poter condurre il tutto felicemente, &con prestezza; mentre che il Torriano si crede hauerlo rotto; & sciolto d'ogni paura superbamente si rallegra della vittoria sua. Haueua Simone vna grande eloquenza, & veramente eguale alla auttorità, & ricchezze con la fue;& era oltra di ciò riufciuto più grande per la fua prigionia; la cui indegnità ha- fua elouea talmente solleuato gli animi di molti, ch'à Torriani era portato vn grandisfimo odio. A questo modo i Comaschi con improviso savore, & vn certo subito Comagrido, deliberarono accostarsi à Otho, e à i nobili; mà non fù lasciato, che gli An-schi grido, deuberarono accortatu a Otto, e a i noom, ma nontu i attato, e ne gri rante tiani feriueffero fubito l'ordinatione, da i due Confoli della Città, cioè Arrigo care ad Aduocato, & Gasparo Ficano capi della parte Vitana. A costoro s'oppose. Otto. Gioanni Vescouo della Città, il quale grandemente sauoriua Otho; & era di parere, che con fingolar pietà, & ardore fi pigliaffe la protettione de i fuorufciti nobili. Et cosi lcuatosi tumulto, il popolo diuiso in due parti, prese l'armi, & in mczzo la Città fu crudelmente combattuto. Lutterio Rusca, & Simone, ributta- I newici rono gli auerfari di piazza con molte ferite nel palazzo del Podestà, & continuan- di Otho do la zuffa, prefo i Confoli, gli cacciarono fuor del palazzo, & della Città. Et no fono cac molto dapoi accomodato come gli parue lo Stato, & tagliate le torri de Vitanni, Como. fù per lettere del commune chiamato Otho da Nouara. Fù questo il primo dì, che dopò tante calamità riluste felice à Otho, percioche da quel giorno in poi, si come riferifcono gli Scrittori delle historie la fortuna non facendo mai più buon volto in alcun luogo à Torriani; continuamente gli abbaísò da tanta grandezza. Fù riceutto Otho da Gioanni Vescouo di Como, con singolare honore, & soutenuto co'fuoi danari priuati à rinouar l'efercito. Ma Lutterio, & Simone mettendo infieme d'ogni parte huomini d'arme, & ancora ballestrieri, & con le targhe del Lago Maggiore, & dal Lago di Como, & da Lugano, & Befinzona, & fopra Ricardo tutto armata ancora la giouentù de Comaschi, ragunarono quasi vn ginsto escrici. L'agolco to. In questo mezzo Otho, e i gentil'huomini fuorusciti fecero venire à Como Lorello Ricardo Langosco Conte di Lomello, huomo valoroso in guerra, & per la morte capo de

di Gotifredo suo fratello grandissimo nimico de'Torriani. Haueua menato seco costui yna banda d'huomini d'arme soldati vecchi, di quei che erano stati al soldo fotto il fratello, & subito con gran consentimento gli fu dato l'Imperio di tutte le genti. Ordinate che furono in questo modo le cose, Otho ragionando in publico à Comaschi, humanamente ringratiò tutti gli ordini loro ; che con liberale. & singolare fauore opportunamente hauessero tolto à diffendere le ingiurie di lui, & con animi prontiffimi lo feruiffero nella guerra, contra i Torriani crudeli, & scelerati huomini,& per ciò tante volte scommunicati da i Papi : & che egli no era mai per cancellare della mente sua la memoria di quel fauore, & immortal beneficio. Gioanni Vescouo della Città gli rispose in nome di tutto il popolo, che i Comaschi con quell'animo mossi dalla ragione della sua giustissima causa. haucuano preso l'armi per accompagnarlo con insegne spiegate, ritornando egli alla patria, & alla facrata fua fedia; & per farfi pattecipi, & compagni di quella vittoria, laquale Iddio difenfore della giustitia, & vendicatore della scelerata tirannide gli prometteua contra quei crudeli, & maluagi huomini. Et che per ciò con animo allegro se n'andasse contra i nemici, perche eglino, quando anco la guerra fosse andata in lungo, costant issimamente haurebbono servato la fede. & l'amicitia della lega. Et non molto dapoi Otho partendo se n'andò à Liciniforo con l'esercito. Questa Città già illustre, & famosa à i tempi di Tolomeo, fen'andò in ville picciole, scorsoui, come si puo vedere, il Lago d'Ise, nella cui riua era posta Liciniforo Città d'vna amenissima fertilità, hoggi corrotto il vocabolo chiamano quella contrada la Pieue d'Incino; dicono alcuni, che per vn. gran terremoto l'Eupilo inghiottito da vna oscura apertura della terra si fermò, & che ne i più profondi luoghi del letto difeguale, vi lasciò cinque Laghi, de i quali esce il fiume Lambro. Gli habitatori di quella contrada riceuettero gli Othoniani con animo allegri. Napo poi ch'egli intefe, che Otho raccolto da i Comaschi, & aiutato dal gran fauore di Simone, & de Rusconi rinouaua la guerra; dicefi che hebbe à dire à quei, che mangiauano seco con volto superbo, & crudele, quando fi lcuaua da tauola, certo per quel ch'io veggio, con poca nostra fa-Il fuper-tica noi daremo molto, che fare à i nostri asinari. Percioche noi habbiamo per bo,ecru-le mani di costoro à vso di ladroni da impiccare, & punire, i fuorusciti, e i nostri

del van-rubelli, & traditori Comafehi; & cofi con maggior fretta; & più turbato affai di obidiapo distaquel, ch'era vlato, come tratto dal fuo defino, menò fuora le genti da porta
Giobbia contra i nimici. Percioche il giorno dauanti con vn farale errore haueua mandato inanzi Caffone co i casulli Tedefehi à pigliar Cansurio cinque miglia lontano da Como, terra molto commoda, accioche non venifie alle mani de'
nimici per far corterie, et per poter egli quindi dare il guafto à i profimi campi
de Comafehi. Edificarono i Canturgi popoli antichimi vna Città si quelle
colline da vigne, secondo che dice Strabone, laquale poi murando ogni cofa al
tempo sinuecchiata, diuento vna picciola terra. L'ordine de Torriani cra quefto, andaua inanzi Pontio Amato Podeftà con la fanteria della terra, et co'caualli
pugati, et Napo hauendo lafciato à guardia della Città Oldrado Tangentio elerto Podeftà dell'anno feguence, triaua fecto i svan squada frettolos, et difigiunta

tutti i parenti, amici, & famigliari suoi. In quel medesimo dì, che Cassone se ne venne à Cantù, gli Othoniani piegarono à Caraca, che fù già vna nobil Città fopra il Lambro; della quale fà mentione Tolomeo: hoggi tagliate l'vltime lettere ritiene il nome antico. Quiui facendosi consiglio frà i Capitani del modo, che s'haueua à tenere circa il far la guerra, vn certo Prete venendo dalla terra di Decimo sopra vna caualla correndo, si su à trouare Otho. Era molto honorato il nome di Otho in Decimo, percioche quando si fece chierico giouanetto, haueua ottenuto dal Papa in quella terra il maggior beneficio; onde dapoi & nel Domo di Milano, & nella Chiefa di S. Ambroggio haueua acquiftato dignità canoniche. Questo Prete fece intendere à Otho, che le genti de'Milanesi col Podestà, e i Prencipi Torriani nel tramontar del Sole erano giunti à Decimo, & Arrivo che quiui haueuano riempiuro ogni cofa di strepito militare; & che i soldati con de' Tormaggior romore, & più stranamente, che non sogliono gli amici, occupauano le riani à cale, i letti, & le stalle, cacciatone le bestie, & dando delle busse à i padroni: & che non v'erano i Tedeschi, i quali il giorno inanzi erano iti à Cantù : & però che quella notte si sarebbono potuti rompere i Torriani, se sprouedutamente caminando di notte gli affaltaua dispersi , & addormentati . Rallegratosi grandiffimamente Otho di questa nuona, disse; Iddio, che già mi diede il principio della dignità da Decimo, fenza dubbio alcuno con certo augurio del medefimo luogo ci darà la promessa vittoria de' nimici: & così riferita tutta quella cosa al configlio, con fingolare allegrezza d'ogn'vno fi deliberò, che non fi douesse lasciare andare l'occasione di esseguir quella impresa; & ciò tanto più ardentemente, & con maggior animo, poi che già prima più chiaramente haueuano intelo per le spie il disiegno, e'l viaggio di Cassone. Percioche d'altro non haueuano paura, se non di venir à battaglia in campo aperto con gli huomini d'arme Tedeschi, la cui furia, & impeto specialmente guidandogli Cassone, già non haucuano potuto sopportare in trè battaglie. Otho per non s'imbrattar le mani il mite, e nella morte de gli huomini, diede il gouerno dell'Esercito à Riccardo Langosco, religioso & si mile in dosso vn rocchetto in habito di sacerdote, facendosi portare auanti di Osho. vna Croce d'argento, come se per pacifico camino fosse stato per andare alla sedia del suo sacro Imperio. Mosse Riccardo poi gli alloggiamenti nella seconda vigilia con filentio grande, & quafi in trè hore giunfero à Serenio: quindi mandato inazi à spiare i caualli leggieri, guidati da i cotadini,poco dapoi riferirono, che nel campo de' nimici, si come suole accadere quando ogni cosa tace, tutto era quieto, & pieno di notturno filentio; che folo fi vedeua lo splendore de i fitochi mezzi spenti, & che non si sentiua lo strepito del campo; di maniera, che giudicauano, che ne anco all'entrar della terra vi fossero molte sentinelle. Hauendo diligentemente spiato queste cose, & messo in punto le ordinanze prima, che si facesse chiaro, si presentarono alla vista del castello, hauendo morte alcune fentinelle. Haueuano fatto quella via fenza lumi, & anco fenza splendore della 1 Torria-Luna, accioche dall'altra veletta della torre non fossero veduti i lumi per le cam- ni fono pagne aperte. Spauentato Napo da quella improuisa venura de nimici, appena gioni in hebbe spatio da vestirsi l'arme: fucono nondimeno suegliati tutti dal romor delle Decimo trombe.

s'artaccò la barraglia: combarreua in questa parre il Langosco con mirabil valo-

re. & essendo ammazzaro il Podesta Ponrio, & abbartute le insegne, haucua messo in rotta la fanteria con molta vecisione; quando dall'altra vscira, & per più strerra via entrando Napo in barraglia s'oppose à i Comaschi, i quali spunrauano ananzi; accioche la Fortuna pareffe d'incontrarlo in Simone suo grandissimo nimico. In questo luogo su combarruro vn pezzo con grandissimo contrasto, percioche i Baroni Torriani nella prima batraglia combarteuano dell'Imperio, della vita, & di tutre le sostanze. Et d'altra parte Simone, & Lutterio Rusca incirati, & arrabbiari per il continuo odio della nimica gente, con impeto futiofo vrtauano gli auuerfari. Cominciando à spuntar l'alba su morto Andreotto dalla Torre; Francesco, il quale con vna grande spada haucua tagliata la mano à vn nimico, c'haucua hauuroardire di pigliargli la briglia del cauallo, & spingendo quà, & là il cauallo, molti n'hauea feriti, cacciatogli vna punta nella cofcia fù morto Napo batturo da cauallo riuoltandosi per quel luogo fangoso in vna veste Prencipe di cremesi, su preso da un soldato de' Rusconi, & à fatica su scampato dalla spade Tor-tiani vie da del Langosco sdegnato, entrandoui di mezzo Otho, il quale con humanissime preso co parole conformana lo spanentato. Futono presi ancora nella fuga di quella bat-

primati de taglia due giouani di grande speranza Corrado per sopranome derro Mosca, & Guido dalla Torre, questo era figliuolo di Francesco, & quel di Napo. A i quali dopò alcuni anni tratti di prigione, la Fortuna restituil'honore dell'Imperio paterno; fu preso ancora Herecco pronepote del vecchio Pagano di Hermano. Lombardo fuo zio, & Cauerna padre di Pagano il giouane, Patriarca d'Aquilea, & fratel germano di Napo. Tutti costoro furono fatti menare da Simone, & da Lutterio quasi fatti prigioni dalla loro peculiar sorte, & dalla selice virtù de soldari Comaschi, à Como, accioche fossero guardari nella Rocca di Baradello. Questa è vna Rocca posta sù vn rilcuaro Monte singolare per vn'altissima Torre, edificata ottocento anni inanzi da Luithprando Rè de Longobardi, perch'ella scoprisse di lonrano per le campagne da basso à difesa della Città. Dicesi, che Simone per hauer mitigato la brauura dell'animo con la vittoria, non fece altra ingiuria di parole à Napo, se non che gli disse, io non vorrò da te Napo, sangue ne robba, poiche Dio m'hà conceduro il mio desiderio: ma ragioneuolmente. quel, che tù à me facesti; percioche rà prouerai solamente, qual sorte di tormento, & di vituperio sia, l'esser tenuto in gabbia à vso di bestia. Er cettamente, che tu ben porrai essere annouerato per sauio, & generosamente forte tra pochi, se tu porterai con egual patienza quelle sciagure, ch'io lungo tempo misero . & non sempre infelice ho già sopportato. Napo con animo costante entrando in vna Napo è gabbia fabricata di traui incrociare, non pregò mai nulla per se, ma solamente rinchiu... per Guido, & per Mosca; dicendo, ch'egli portaua la pena c'haueua meritato. gabbia. Ma gli pregaua bene, c'humanamente guardaffero quei giouani, iquali per l'innocenza della vira loro non meritauano alcun male. Non fu tolta à Napo la com-

modità di potere scriuere, & leggere, ma fu però tanto severamente guardato,

che non gli fù concesso ne corrello,ne forfici, con le quali si potesse ammazzare : onde gli eran cresciure lunghisime l'ynghie, la capigliaia grande, & la barba bruttissima, & lorda. Gli altri, & specialmente il Mosca, & Guido leggiadri La lori giouani, parre per humanità di Lutterio huomo generolo, & parte per modeftia Napo. di Simone già pacificato, furono con maggior cortelia guardati. Otho hauendo acquistato vna singolar vittoria, sopra tutto grauemente, e humanamente procuri appresso i capitani, e i soldati, che temperatamente viassero la vittoria, & facessero fine alla vecisione, & alla vendetta; folamente fossero contenti delle spoglie, & lasciastero i prigioni. Che puramente si ringratiasse Iddio, ch'eglino tante volte rotti in battaglia, & oppressi da rutti i mali dell'essilio, della suga, & della pouerrà, nello spatio d'vn'hora hauessero sconfitto con la distruttione del nome loro i nimici, sette volte vincitori in battaglia, & fondati sù tante forze . Rimifero la furia i gentil'huomini,& fubito ripofero le fpade; perche haueua già commoffo gli animi generofi d'alcuni, il corpo morto di Francesco bruttamente calpestato nel fango: il cui capo ancora vn fantaccino per la morte del fratello, di France tagliato dal bufto, & piantaro fu vn'hafta lo mostraua egualmente à vincitori, e a'cesco prigioni. Era stato Francesco più crudele, & più aspro di Napo suo fratello, si Torriacome quello, che con calde lettere haueua spinto Napo, che non si sapeua risol- sio per uere, à douer far morire i prigioni, & specialmente Theobaldo; & sempre acer-ischemo bissimamente perseguirando i cittadini nobili , haucua dishonestamente infiam- va hasta mato la plebe pur troppo per le stella, & con la sua bestialità inclinata à far male, da va Allhora Oldrado Podestà di Milano, venuta la nuoua della rotta, ragunò i citta-de più dini à configlio, & chiamò il popolo all'armi. Ma tutti i migliori cittadini co-vili minciarono à farsi beffe de suoi comandamenti, & parlarono molto di pace, & di concordia, & milero speranza nella virtù, & pietà dell'Arciuescono Otho: & perciò giudicarono, che questa fosse stata vn'occasione mandata dal Cielo per rissanar la Città, & stabilir la quiete, poiche quasi tutti i Signori Torriani, i quali poteuano rinouar la guerra, ò crano stati morti in battaglia, o fatti prigioni fuggendo, erano venuti in man de'nimici. Per queste cose Oldrado grandemente impagrito, & temendo di qualche male fi ricouerò in palazzo. In questo mezzo Cassone auisato della rotta venne da Cantù à Milano, pensandosi che i padre ò il zio, ò certamente gli altri Prencipi della famiglia fuggendo fi fossero ritirati nella Città. Mà quiui fatto chiaro della calamità de' luoi, non però si perdè d'animo; & perche non fù fubito tolto dentro, spezzate le porte, & introdotto la banda armata s'inuiò alla piazza. In quel tumulto i Borghigiani di Porta Co-Caffood masca, assalirono gli vltimi huomini d'arme di Cassone, de i quali molti feriti, & Torriaspogliati d'arme, & caualli si diedero à fuggire. Ma Cassone scorrendo la Città, d'hauer & chiamando all'armi gli amici vecchi, & specialmente la plebe,& spesso pro-indamo mettendo di voler difendere la libertà contra i vecchi tiranni; non mouendofi gli animi alcuno, disperate le cose se ne vsci per Porta Romana : percioche per lo successo de cinadi quella battaglia era talmente vícito l'ardore dell'antica affettione, & fauore fuor di per le impaurite menti, appresso tutti gli ordini del popolo; che nessuno pur no-sperana eabilmente partiale vici in publico, il quale baueffe ardire di metter fuora lo ften-fi mila

dardo, ò moftrare di difendere il nome dello flato Torriano. Quindi fi puore vedere quanta muatione d'animi, sè di colo arrecafie i clas della rotta; di maniera, che facilmente fi può giudicare, che in tuttoli negotio di mantener lo flato, non vè cofa più incerta, ne più debile, che l'fauore del popolo. Catfone continuando il corto, arrinò à Lodi: doue non effendo riccuuto, fi fuggi à Cremona, et di là à Parma à ritrouare gli amici vecchi. Quel medefino giorno i Milanefi mandarono Ambolicatori à Otho, i quali effendo egli per entra nella-Cierta, gli promettellero ogni cofa pacifico, et amico. Et così non molto dapoi con magnifica pompa riccuuto in Milano à fonggia di trionfo, biberò di paura tutti

Milanefi, mandarono Ambafciatori à Otho, i quali effendo egli per entra i nella-Cirtà, gli promette filero ogni cofa pacifico, et amico. Et così non molto da pol Obo ec on magnifica pompa riccuuro in Milano à foggia di rionfo, liberò di paura trutti per trice quel, ch'erano fatti della parte contraria; à Stece vio rotatione tutta piena di ciuli lane, in el cenenza, & di pietà Chriftiana : & pacificati gli animi d'ogn'uno fi riformò lo isma talla Stato fecondo il luo volter: Fi creato Podeftà Riccardo Langofco ; & Capirano de' caualli Simon da Locarno, per la cui illufte virtà Otho con animo gratif-

no de caualli Simon da Locamo i per la cui illustre virtù Orboc on animo gratifimo publicamente diccua d'haucre hautto la vittoria. Dedic'o poi vivaltare nella Chiefa Maggiore à S. Agnefe, il quale haucua promesso in battaglia; & vasse possetto possetto possetto possetto possetto ne memoria di quel giorno. Er ciò veggiamo ancora, che in tutte le Cirtà contribuite allo Stato di Milano, i Podestà, & gli Anatiani rifamo ancora dopò ducento, & fessatta anni i facendo cantare religiosimente i facri vilici al sono delle tromebe. Fi combattuto à vent'un di Gennato, i sano della Natiati di Christo Mec.xxvi. Fece dipignere Otho Phistoria di quella gran vittoria nella Rocca d'Angera, da lui cdiscata con regale spesa; & veggonii ancora in vua gran fala; in volta l'imagini incorrotte delle battaglie coi veri volti dei Capitani: benche Mosca dalla Torre, che su poi vincitore, si sforzasse di più tosto macchiare, che canceltare, con calcina frefea, la memoria diquell'infessite si trosto. Accrebbe di Gasti fallegrezza di quel giorno il parto di Bonacos aborra, perche quella norte, che di Gasti fremphatturo à Decime, el la natro vin soli soli and Maron Matthera; è cui per ci della Gasti fremphatturo à Decime, el la natro vin soli soli and Maron Matthera; è cui per con della force, che di Gasti fremphatturo à Decime, el la natro vin soli soli and Maron Matthera; è cui per con della motte, che di Gasti fremphatturo à Decime, el la natro vin soli soli and Maron Matthera; è cui per con con control della del

Naticia l'allegrezza di quel giorno il parto di Bonacola Borra, perche quella notte, che di Ga-fi tombattuoi à Decimo, ella parto ivn figliulo al Magno Mattheo; à cui per l'assensi il canto del Gallo dicefì, che fù pofto nome Galcazzo. Quefto è colui, che di e la ca-grandezza d'animo, di bheralità, & cli lode di guerra vinc pot utri il Prencipi, & gone di Capitani di quel tempo. Fatro quefte cofe, Otho mandò le genti à combatt cre tainome la Rocca di Monte Orfano, nella quale crano fuggite le reliquie de' Torriani; & & Quindi di, & notte facendo correctie, traungliatamo i campi de gilamici. Que

fla Rocca lontana trè miglia da Como, e posta sù vn Monte, il quale chlamasi.

Orfano, perche partito, e disgiundo dgi altri da vna basta pianura; con vazmonte, altri de la litta fla cua in vna boschereccia mera di balze; & è sopra la via militare
comias. Ila vvalle del fume Cocia; per la quale fi và à Liciniforo. Questa Rocca nonRoccato potendosi prendere con macchine, asfediata con l'opere, fù sinalmente domata.

None... In cime di alla fame. Incrudell Ophon oelle mura, man ongi ila disferce utra; a
di modo, che Guido fuggito di prigione, & tritornato in flanodopò venti anni fascilmente la tife. Re Royaro che si la Roccato Monte Osfrino, l'Istinia Coci.

Roccato del modo, che Guido fuggito di prigione, & tritornato in flanodopò venti anni fascilmente la tife. Re Royaro che si la Roccato Monte Osfrino, l'Istinia Coci.

cilmente la rifece. Ruinara, che fu la Rocca di Monte Orfano, i Torriani s'vlcirono del paefe; e i vecchi amici loro giudicando, che non foffe punto da fidare la falute loro nella clemenza di Otho, fi accompagnarono co i Signori della famiglia nel Contado di Cremona, & di Parma, & nel Friuli in Aquilea. Allhora-

Otho

Otho riuolto da i pensieri della guerra à gli vifici della pace, & del ciuil gouerno, cominciò ad arricchire i cirtadini, che gli haucumo fatto beneficio, & con tutti gli vshci di giustitia, & d'humanità procacciarsi delle amicitie nuoue, attendere alle cofe divine . & con fingolar temperanza in vn medefimo tempo fare l'vfficio di Prencipe, & di Prelato. Mentre che egli era occupato in queste cose, rinacque in vn subito la guerra venendo il principio dal Lodigiani ; percioche fauorendo mirabilmente Otho i Vistarini, i quali si come habbiamo detto, cacciati di stato erano ritornati; gli auerfari loro, non volendo patire, che nissun i rinocittadino fosse Signore, haucuano fatto venire d'Aquilea con molta gente uano la Cassonc, Gothifredo, & Raimondo; & di là poi accresciuti da gli aiuti de Cremo- guerra, nesi, & Parmigiani, haucuano scorso nel contado di Milano. Cassone haucudo di ciò preso, et saccheggiato molte terre, et occupato finalmente Treccio, et Vauri Auttori nella riua dell'Adda, passò il Lambro; & à bandiere spiegate combatte con la nifanteria di Milano, et con la caualleria della Città, i quali temerariamente erano paffati fuor di porta Romana col Carroccio fino à San Donato. In questa battaglia estendone stati morti pochi, Cassone prese più di ventisette nobilissimi Capitani, et fra questi Mutio Soresina, Gasparo Visconte, et Antifossa Vercellino, et oltra ciò gran numero di pedoni, et di caualli. Alcuni dicono, che Otho con espedita gente venne inanzi fino à Casciano posto nella riua dell'Adda, per opporfi alle prime correrie de' nimici; & che veduto maggiore l'esercito de'nimici, firitiro alla terra di Gorgonzola; & che fopragiungendolo i nimici, nonhebbe altro modo di faluarfi, che con la difefa d'yna Torre, fopra la quale era falito non conosciuto da alcuno. Ma Cassone insuperbito per il successo di quella battaglia, caualcò per li borghi fino à porta Ticinese, & presentato le genti alle fosse, mise per tutto spauento. Otho all'hora in cosi gran pericolo vsando marauigliofa coltanza, fortificò le porte di fanteria fedele, mile alla guardia della piaz- La meza il Podestà con l'insegne militari, ritenne appresso di se i Cittadini sospetti; & rauigliocon sì faldo volto ordinaua ogni cofa, che fapendo coprire la molta paura, ch'egli denza haueua, pareua che fossero in lui eccellente fortezza, & singolar prouidenza . Et d' Otho. non molto dapoi Cassone, non ricorrendo à lui, come egli haueua sperato, alcuno de gli amici vecchi, riuolfe indietro l'ordinanza, & passando l'Adda se n'andò à combattere Bregnano. Otho rincoratofi per la partita del nimico, giudicò che soffe bene mandar subito à chiamare di Monferrato Guglielmo amico vecchio. & Capitano valorofo; & col mezzo di lui diffenderfi dalle forze del potente nimico, si ch'egli có singolar provisione, e gagliardo sforzo terminasse quella guer- Guelletra. Et così poco dapoi Guglielmo riceuuro molti danari vene a Milano, & fubito mo di con liberale stipendio su eletto per cinque anni Capitano generale de' Milanesi, monter rato pa & della parte d'Otho contra i Torriani, & gli amici loro. Et così senza indugio gato con insieme có lui il Podestà Antonio Langosco Paucse, & Lutterio Rusca Comasco, molti de

percioche il Magistrato, che duraua vn'anno, su fatto di sei mesi, co questa legge,

missero in ordine l'esercito, & menarono fuora il Carroccio : erano all' hora due to gene-Podesta, percioche Otho haucua ristretto il tempo della Podestaria per compar-rale de" tire l'honore à più persone, & con quel beneficio obligarfi più Città, & famiglie;

che colui ch'era cletto Podeltà, v sfaite l'infegne della dignità, ma célulo della ciurificitione, solamente feruifici il Collega nella guerra. Inuiate dunque le genti, ic n'andarono diritto à Vauri i hauena questa terra cô la rocca commodità di passare is summe de la rocca dell'una, & l'altra parte combattura, & diffesso con forze grandi, & mandatari olungo la guerra di maniera, cheoltra i glando del paese, & l'ardere delle Ville, non si faccua cosa alcuna degna di memoria.

Ma Guglielmo fece nuouo pensiero, di volere affatto vn ponte sopra il Tesso, trasferire la guerra di là d'Adda. Erano in campo Orho, & dall'altra parte-

glielmo. Raimondo dalla Torre, da costoro come ben si conuenne à huomini sacrati, spinti gli ambasciatori Bergamaschi ottennero da gli ottimi Cittadini dell'vna, & l'altra parte di poter ragionare della pace, & messoui in mezo la tregua d'alcuni giorni, la cofa si ridusse à tale, che lasciata la paura, i soldati di quà, & di là famigliarmente andauano à trouare gli amici e i parenti; di maniera, che di duo campi pareua fatto vn folo. Ma veggendo Guglielmo, che molti Milanesi d'ordine illustre salutauano, & troppo amorcuolmente accarezzauano i soldati Torriani, spingendo il cauallo frà la turba di quei ch'andauano innanzi, e indietro tutto minacciolo con la mazza di ferro in mano, partì i ragionamenti de' foldati: nondimeno poco dapoi Raimondo, Cassone, & Gothifredo vennero à Marignano, doue interuenne ancora Guglielmo con gli Othoniani frà i quali fu Corrado Castiglione eccellente Dottor di leggi; & breuemente essendo rimesso il tutto in Guglielmo, si conchiuse, & fece la pace con queste conditioni, cioè che în fomma la rocca di Brebbia, & di Vauri, fi confegnaffero in guardia al detto Corrado, & al Collegio de'Mercanti, i campi, & le possessioni parerne, le Castella, & le cale fossero restituite à i Torriani; ma nondimeno, che i luoghi fossero confegnati in mano à quei Cittadini, i quali erano giudicati neutrali : & ch'effi à lor piacere potessero habitare nel Contado di Milano; & che i prigioni dell'vna, Pace vi & l'altra parte fossero lasciati senza taglia. Fatto solennemente il contratto : i

Pade un artisan confegnarono i prigioni à Guglielmo con questa conditione, che non si-ce gli fosfero (ciolti, fe prima non exano licentiati quet, ch'erano nella rocca di Bara-Chossia dello. Ma Lutterio, & Simone Comalchi negauno di non voler far questo, i quali pareua, che punto non fosfero per lafciare andare à voglia, & piacere altrui i suoi peculiati nimici, & presi per ragion di guerra. Non dimento Guglielmo benche non ottenesse da Comaschi quet, che i Torriani domandauano, lasciò tutti i prigioni Milanessi. Ma Otho non sterre lungo tempo alle altre conditioni della puece, & sti sun proprio volcre, & si sergiusopere di più bonogri. Cirradini della puece, & sti sun proprio volcre, & si sergiusopere di più bonogri. Cirradini

tutti prigoni Miagani. Ma Orno non tettet iungo tempo alie attre conditiona, della pace, & di liuo proprio voltere, & à perfiasione de più honorati Cittadini, i quali fituono quafi tutti Visconti, i Sorefini, i Mandelli, Pultefte, i Cituelli. Et cofà i Torriani non furono reflituite le facultà, ne refe le possissioni, econore filo i iritornare nella patria, ne licentiati i prigioni, che trano guardati in Baradello, & vecamente con bialimo grande di Otho, il quale dicefi, che prepofe la Ceurezza del liuo fato, alla fede, & al giuramento. Percioche preuedeua, che gli amici, & patriali fuoi, à i quali erano flati donati i beni de Torriani, per la conditione, & accordo della pace, con vituperio veniuano fpogliati di tutti i

premi

premi della vittoria; la qual cofa dana manifestamente cagione di mettere in rouina le facultà di molti, & di farsi nimici gli animi d'infiniti. I Torriani dunque ingannati da Gulielmo, & da Otho, con tanto dolore d'animo si leuarono in I Torristutto del paele, che in tutte le Città, & dinanzi à tutti i Signori raccontauano nati per i l'ingiuria della violata pace; domandauano loro foccorfo, prouedeuanfi di folda. paut delti amici, & pagati, co i quali poteffero vendicare le ingiurie riccuute, & ritornare nella patria. Di quel tempo morì Napo in Baradello, confumato dalla intuto il sporchezza, & da i pidocchi per ciò natigli adosso. Era stato in quella miseria, Paese. & fastidio di vita, vno anno, fette mesi, & ventitre giorni. Il Corio e'l Merula more scriuono, ch'egli sù strascinato per li piedi, & sepolto nel bosco; ma io dò più consuma tosto fede à Tristano Calcho, il quale scriue, che vi fu presente il Vescouo di Co- laidezze mo, quando egli cra per morire; & che datigli secondo il costume Christiano, i Sacramenti, morto religiosamente, & honoratamente lo sotterrò in vna Chiesetta di San Nicolò. Il medesimo fine di vita hebbero Lombardo, & Cauerna due anni dapoi, per dolore, e infirmità d'animo seguitando Napo. In questo mezzo Raimondo delle entrate del Patriarchato armò circa due mila caualli, & quatro mila fanti della Marca Triuigiana, del Fri uli, dell'Histria, de'Carni, & di genti mezzo Schiauoni, à i quali Cassone aggiunse à i suoi vecchi Tedeschi, e i soccorsi di Parmigiani, Cremonefi, & Lodigiani . Vi s'accostarono ancora parecchi Milanefi, i quali haueuano inuidia à Otho del Prencipato; & con pessimo animo fopportauano la ingiura fatta à Tòrriani: & doleuanfi, che la patria commune fosse stata spogliata del frutto della pace, & del riposo. Et per questo volontariamente erano andati in bando, & seguitando la parte de Torriani, con tutti quanti gli artificij, che poteuano per mezzo de parenti, & amici suoi leuauano la riputatione à Otho nello stato. Ma Otho molto desto in questo pensiero, attendeua à mettere insieme vno essercito de fedelissimi, & fortissimi soldati. domandaua aiuto alle Città confederate; & quasi che nell'vltimo sforzo, & vltima speranza di finir la guerra faceua prouisione di molti danari, & d'ogni forte d'armi. Nondimeno Guglielmo s'andaua trattenendo con picciole, & infidiose arti, ne poteua condursi ch'egli volesse ordinando prestamente le cose menare l'esercito contra i nimici , si come quello, che grandemente desideraua, che ti insidio i pericoli crescellero, che le forze de nimici si stabilissero, & che Otho ogni vol-glielmo. ta più si spauentasse; assine di vendere con maggior prezzo l'opera sua à i circondati dal pericolo, & dal bisogno. Era Guglielmo veramente d'animo grande, & coraggiolo molto in ogni imprela di guerra, ma corrotto da brutta ingordigia d'oro, & di Imperio. Haucua egli l'anno dinanzi menata à Milano Beatrice fua moglie; laquale riceuuta con marauiglioso apparato, & con singolar liberalità. & ornara di doni regali da Otho, & da gli Antiani, & finalmente introdotta nelle case de gentil'huomini,si marauigliaua della splendidezza, grandezza, & richezza della Città ; cominciò poi a portare inuidia allo stato di Otho, & sinalmente con desiderio Spagnuolo aspirare à quello stato. Hora lodando ella tutte queste cose grandemente al marito, perche non vi sforzate voi, diss'ella, se voi sete huomo d'infignorisui di quelta Città? Certamente mio padre non è per mancarui, s'effendo

Gugliel- più tosto, che per gli altri, che sono ignoranti. Caduto adunque facilmente

flanza. Guglielmo, si come accade spesso, in questa speranza per la vana, & cieca ambidella tione, era nauicato in Hispagna; doue comunicando i fuoi disegni col Rè, & hamogne penia in. uendo deliberato tentare la Fortuna del desiderio, & ingordigia sua , imbarco fignoristi caualli leggieri, & fanteria; & se ne ritornò in Italia. Per queste cagioni Otho di Mila- conoscendo benissimo con profonda prudenza, & con accorto ingegno in quanti ripostigli si nascondessero i pensieri di Guglielmo, ad altro non intese, se non con larghi doni di danari vincere l'animo del mal fincero capitano : ma Mattheo Visconte hoggimai grande per le singolari opere sue in guerre,e in pace, tirando egli i giorni in lungo, motteggiando lo incitaua. Volete dunque o Guglielmo diffe egli perderui quello ardire di guerra, del quale hauete sì gran nome, con questa cosi infame dimora? accioche voi , & noi vosco rimanghiamo spogliati della dienità del nome militare è Già fi fono ragunati d'ogni parte soccorfi . Se noi habbiamo tanta gente; che quel tempo, che voi perdete vilmente, pare che ci prolunghi la vittoria de nimici. Erano già venuti Simone Aduocato da Vercelli, Guglielmo Brufato da Nouara, Antonio Langosco da Pauia, Lutterão Rusca, & Simon da Locarno da Como ; i quali haucuano condotto valorosi soccorfi delle Città loro. Guglielmo donque raffettata l'infirmità dell'animo fuo. & vinto non meno dall'oro riceuuto , che dalla vergogna menò fuora il Carroccio & s'inuiò à Vauri, doue s'erano fermati i nimici. Erano nel suo eserciro come scriuono alcuni auttori, trenta mila fanti, & sei mila caualli; ne i quali s'annouerauano più che due mila huomini d'arme. Fù affalito Caffone da vno infolito spauento veggendo cosi grande esercito, di maniera, ch'a lui, che fempre prima era stato corraggioso, & valente, mancò ogni vigore di pigliar partito. Percioche egli non s'haueua penfato, che i Milanefi cofi tofto done fo fero menargli incontra le insegne publiche del Carroccio, & pieno di buona speranza di vittoria s'haueua creduto di douer folamente bauere à fare con Guglie !mo, & con gli amici di Otho. Appressandosi dunque i nimici, era condotto à tal pericolo, che s'egli hauesse voluto ritirarsi di là dal fiume, & saluar l'esercito. ciò non haurebbe potuto fare non pure comodamente, ma ne anco fenza gran difordine, & grandifimo pericolo: rimaneuagli che animofamente andando innanzi si metterie al rischio della battaglia, ouero che si lasciasse circondare, & affediare il castello; la qual cosa giudicando egli vergognosa e infelice, come ben conveniua à fortissimo capitano, & tante volte vincitore, messa in ordine la battaglia combattè, & con supremo sforzo di virtù fece vna honorata proua. Percioche effendo egli messo in rotta circondata la sua ordinanza da tanta moleitudine di nimici, confortati gli huomini d'arme Tedeschi, che morissero honoratamente, & con vendetta; ristretto lo squadrone, & abbattuti gli Spagnoli

L'andace arrivò allo stendardo di Guglielmo; & poi c'hebbe morto l'Alfiere represolo in impresa mano lo stracciò, & quini finalmente tolto in mezzo dalla fanteria, fu morto. All' ne Tor-hora la gente Torriana cacciata d'ogni parte, et tagliata à pezzi si ritirò al fiuriano, e me. Quiui poi che parecchi nuotando per paura della morte, non temeuano la morte;

cioche gli s'era fermato à Lodi: mai Capitani di Cremoneli, & di Lodigiani furono prefi. Fecefi la giornata à Vauri à XXVI. di Maggio quattro anni dopo la virtoria di Decimo; la quale si come haueua dato il Prencipato à Otho, cost questa leuatogli ogni paura gliela confermò. Fù honorato Cassone d'un magnifico sepolero il quale si vede ancora suor di Vauri in vna Chiesicciuola ; & ancora ritiene il profilmo campo la memoria di quella battaglia ; cliendo chiamato da gli habitatori col nome della rotta Torriana. Et non molto dapoi fu mossa guerra a'Lodigiani, & Guglielmo saccheggiò le loro possessioni; con tanta crudeltà, ch'i Lodigiani domati per il guafto delle ville, e de'castelli, man darono ambasciatori à Otho richiedendo la pace. Mosse Guglielmo poi contra Cremonesi, & facendo loto di molti danni fu prolungata alquanto la guerra; percioche i Piacentini, i Parmigiani, i Mantouani, & i Reggiani haueuano dato soccorfo à Cremonesi: finalmente sù fatta pace frà loro, & gridata per cento anni . con questa conditione, che i prigioni dell'vna, & l'altra parte fossero lasciati; e Torriani, & quei che faccuano professione di darloro fauore, fossero banditi da questa Città. In questo mezzo i Comaschi dichiararono Guglielmo Capitan loro Guglielgenerale per dieci anni, & gli fu concessa suprema auttorità di fare, & di cancel-mo Calare gli statuti della Città; ma vi su aggiunta questa conditione, che de i prigioni pitano Torriani, i quali erano nella rocca di Baradello fosse lasciata ogni ragione al po-maschi. polo Comaícho: & cosi liberalmente riceutto da Comaíchi, giurò che per comandamento del popolo, & della parte Rufcona, con fingolar fede haurebbe guerreggiato, secondo che fosse stato il bisogno; contrà i nimici loro. Di là poi con bella compagnia ritornando à Milano, infuperbito per il felice fuccesso di tante imprese, ritornò à suoi pazzi disegni ; à macchinare in segreto cose da nimico, & di nuouo cominciò à penfare, con quali arti hauesse potuto ruinare la riputation d'Otho, ingannare quell'huomo hoggimai vecchio, & finalmente occupare l'Imperio della Città. Questo huomo d'ingegno insolente, ingordo, & in- Guglielfatiabile, haucua incominciato à effer graue alla Republica per la gran foma di mo protante spese, & à essere in odio à tutti, percioche atrogantemente attribuiua à se mal'arti stesso la vittoria della fresca battaglia, & rinfacci are à Otho, e à cittadini il bene-il domificio della pace da lui acquistata: & per questa cagione con maggior boria, e più mio di fuperbamente si portaua, che prima tal che assai chiaramente si poteua vedere come egli aspiraua al Prencipato. E inanzi ogni altra cosa fece Buoso Doara capo vecchio della parte contraria. & tiranno di Cremona; nel cui padiglione habbiamo già detto, che morì Azzolino, opponendosi indamo Otho, Signore della terra di Soncino; & per opporre à Otho vna famiglia illustre ricca, & veramente concorrente dello stato, cominciò à incitare i Soresini, che si douessero inalzare, & pareggiarti à quei cittadini, i quali pari di nobilta,ma non però fuperiori in tutto di valore, & di ricchezze, si sforzauano d'opprimere la libertà . Vltimaméte domandò, che fosse data la podestaria à Giouanni Poggio suo famigliare : affrettandosi con questa via di farsi grado alla signoria. Fatto dunque il Poggio 1

Poggio Podestà, si leuarono due parti, gran parte de cittadini fauoriua Otho; nell'altra erano esso Guglielmo, il Poggio Podestà, & la famiglia Soresina, & benche di fegreto i Castiglioni ancora, essendo lor capo Guido; per cui mezzo i guardiani corrotti con danari in quel tempo haueuano tratto delle prigioni della rocca di Baradello Guido Torriano, il Mosca, & Herecco non poterono esser tratti. Questa cosa punse grauissimamente Otho: ma i Comaschi sopportando ciò con mal'animo si lamentauano, che indegnamente gli era fatta inguria capitale da Milanesi. Caduto dunque Otho per la perfidia del nimico domestico in questo graue pericolo della falute di fe, & dello stato, gli parue che per all'hora fosse da mostrare di non essersene aueduto ; di maniera che con allegra ciera , & bonissime parole gli concedeua ciò ch'egli domandaua, benche dishonesto, e ingiulto. Nondimeno intentissimamente vegghiaua per notare i disegni, & gl i andamenti fuoi, & promettendo molte cofe, leuare gli amici al nimico, & diferider sè dalla repentina violenza del nimico di casa. În questo mezzo Guglielmo richiamato in Monferrato per la guerra di cafa se n'andò à Vercelli. Et cosi su .. bito chiamati à configlio i suoi fedelissimi amici, Otho non lasciò fuggire l'occ a-

Obogs. fione. Fece intendere à Mattheo quel, che s'era da fare, & egli ficlio dato di madaccia no all'amme, temontato di casual lo fe' nando al palazzo del Podeltà. Fio coftetto di isba: il Poeggio vícir di cafa del magifirato. & della Citrà: ereoffi jnuouo Podeltà gillato. Veterro della famiglia di Beccaria, ò come dice il Merula, lacopo Sommariua Loda perio di digiono, per gli altri mefi, come fi può far congiettura. A quefto modo in breue Gugliei, ritornata la Republica in più feuron fato, o kacciata ogni paura, lacopo, & Carnosi. lo Sorefini furono banditi; & alcuni ancora de l'Terzaghi, & di Balbi, quali hauc-

no Sorienti rutono automiti ca acuma nacora e i erzagina, doi alsulo, quali haucuano mefcolaro i consigli că Guglielmo, furono confinati fuor delle dicei miglia:
& la cafa de' Sorefini, la quale cfii haucamo cidicato delle ruine delle cafe
Torriane, à furor di popolo fi fipianata fino a'fondamenti. Fatro quefte cofeOtho, per confermati contra la violenza del grandifimo, & poffente nimico,
mandò Ambadicatori con ricchifimi doni da Ridolfo Imperatore in Lanagna, &
gli offerfe amicita, & opera liberale hauendo egli à venire in Italia à riccuere
I Corona del Romano Imperio. L'Imperatore benche prima haueffe fauorito
i Torriani, nondimeno volle più toflo ni acconcio delle cofe fue congungerfi in
certal ega d'amicitia con Otto, che diffendere il nome vano di quella parte fracaflata, i cui Prencipi crano morti, & prefi. Tolfe dunque à difindere, & man-

Robilo cassita, i cui Prencipi erano morri, & pres . Tolse dunque à disendere, & manhopen, tenere Otho mandandogli lettere di grandissimo fauore, & mandolli huoming
just d'arme Tedschi, i quali à guis di guardia, stesseo à disendera della persona sua
protento Per queste cagioni Guglielmo rivolse la guerra ch'egli apparecchiaua contra
Guo. di Tortonessa, & Alcsandrini. Ma non motto dapoi i Tortinatis i folleuarono in speranza di rinouar la guerra, & di ritomare nella patria, nascendo il principio da'
Comaschi, i quali hauendo domandato a' Milancli, che gli fossero resi gli antichia,
& più larghi conssi i del Contado, si come prima haueuano posseduo dalla me-

Comacíchi, i quali frauendo domandato a Milancíl, che gli foffero refi gli anitchi, & più larghi confini del Contado. « fi come prima haucuano poficaturo dalla memoria de gli aŭoli, & non effendo loro risposto punto amoreuolmente, ficcondo, che richiedeus la lega, & amistà ch'era fra loro, atmarata la giouentis, & prefe le Castella occuprarono i campi di Lecco, & de Cliustesti: & allagratono quei cóstia;

con

Comalchi si fossero portati arrogantemente, & da nimici; gli sù menato contra vno esercito grande, del quale il Magno Mattheo hebbe il gouerno : del quale i Manheo Comaschi furono vinti, & spogliari de gli alloggiamenti & hauendone morti va conmolti, & presi assaissimi, i Milanesi carichi della preda de'Comaschi se ne torna- ro gli rono à casa. Dispiacque questa rotta grauissimamente al popolo di Como, Comaschi perche i Milanefi haucuano più crudelmente adoprato l'armi contra di loro, che inpera. non haurebbono fatto contra nimici Barbari; & mailimamente, che capo, & auttore di questo danno fosse stato colui, il quale poco dianzi era stato Podestà, & Capitan generale della Città loro : la memoria del qual fresco beneficio come superbo, & crudele, pareua c'hauesse perduto. Fù ordinato dunque in quel dolore cofa di maggiore importanza, percioche subito congiurarono contra i Visconti ; cauarono di prigone il Mosca , & Herecco Torriani, & diedero loro la dignità della podeftaria; gli mifero à ordine di danari, & d'armi; & con animi grandi apparecchiarono la guerra contra Mattheo, & Otho. A quelta imprefa ancora Guglielmo, rallegrandofi molto di quella deliberatione de'Comaschi, offerse l'hauere. & la persona la cui forza come d'huomo valoroso, & per la fresca ingiuria Idegnato, conosceuano che doueua essere graue, e pericolosa à Otho. In questo modo i giouani Torriani tratti dalla crudel prigione dopò sette anni, & vndici mesi, mossero all'hora con vari successi vna crudel guerra prima à l'Terria-Otho,e poi à Mattheo, hauendolo cacciato, & mandato in bando; le quali cose uono percioche furono fatte fotto la fcorta del Magno Mattheo,più acconciamente, vna cru-del giù chiaramente faranno fcritte nella vita di lui. Percioche Otho hoggimai rappina vecchio haucua conferito in lui , (come eguale à i più honorati Capitani per il adotho, fuo fingolar valore, & per le cose fatte felicemente in guerra, ) il gouerno del e poi à tutto; di modo, che vn solo occupana, e supplina l'vno, & l'altro magistrato. Percioche come Capitano, & codottiere della cauelleria guerreggiaua, & patientissimamente rendeua ragione nel tribunal del Podestà; tal che egli come arbitro,e giudice di tutte le liti; giudicaua secondo il suo parere, & era perciò tolta via ogni appellarione, cofa ritrouata con graue danno de' cittadini à far nascer le Guglielliri. Crebbe molto il nome, & la grandezza fua per la non asperatta calamità di mo con-Guglielmo, il quale congiunto con Torriani, & Comafchi, haucua già mosso vna con Torguerra grande à Othoje tanto più all'hora poteua, che con maggiore animo fosse riani, e per mandarla inanzi, perche Guido da Castiglione s'era accostato à i Torriani, chi moshuomo frà i primi fingolare per configlio, per amicirie, e per ricchezze: era fe guercostui zio materno di Guido dalla Torre, che s'era suggito di Baradello. Guglielmo adunq hauendo con dishonesta crudeltà ammazzato il Vescouo di Tortona, preso per aguato venne nelle mani de gli Alessandrini, appresso à i quali cru- mo e pre deli tormenti di corpo,e d'animo si morì in vna gabbia ferrata. Rendendo dunq: so dilli Otho gratic à Dio, che gli hauesse conceduto tut il suoi desiderij, hauendos drini, & acquistato giusta vacatione di tutte le fatiche, attendeua à godersi vn religioso èmitraripolo nel monastiero di Chiaranalle, confidandofi fingolarmente nella fingolar mente prudenza

prudenza, & virtù del Magno Mattheo; percioche egli seueramente, e con diligenza fe l'haueua alleuato da fanciullo, & haueualo ammaestrato di quei costumi,co i quali in ogni attione di guerra, & di pace con certifima lode fempre illuftre parelle d'effer degno di cosi grande Imperio. Vinceua egli tutti gli altri huomini di grandezza d'animo, di patienza, d'humanità, di religione, & di domeftico splendore. Non era chi lo pareggiasse di vigore di corpo, & d'ingegno. ma bene agguagliaua egli gli antichi huomini grandi d'altezza, di configlio. d'eloquenza, & di macîtă d'habito, & di presenza. Ne vi fu alcuno più felice ne figliuoli di lui . Percioche Otho col fuo acutifimo ingegno quafi diuinando prenedeua in cinque figliuoli di lui vna marauigliofa, e certa fperanza di propagare l'Imperio : & già frà loro Galeazzo , & Marco , che fu chiamato per fopranome Balatrone, erano giunti all'età militare, & in Giouanni, & Luchino riluceuz. aspettatione d'ottimi Prencipi. L'vitimo de'figliuoli di Mattheo Stefano su più felice di figliuoli, che di vita, percioche à lui per dritta linea rifguardano i figliuo-Il, inipoti, e i pronepoti, ch'vltimamente sono stati Signori. A questo modo attendendo Otho à Chiaraualle in amenissimi giardini alla sanità, e pigliandosi piacere nella frequente copagnia di fingolari Filosofi, & d'huomini religiofi spesse volte Lafelici- piaceuolissimaméte ragionado di cole diuine, & humane, aggrauato più tosto delti, e la vecchiezza, che dalla morte víci di questa vita nel mese d'Agosto, l'anno della mone di falute nostra MCCXCV. Haucua egli finito ottanta sette anni, libero da tutte le

più graui infirmità, talche à me pare (enza dubbio alcuno, ch'egli fi moriffe feliciffimo di gran lunga frà tutti gli altri Prencipi. Percioche egli viffe tanto per dono conceffo dal deftino à pochi , che pieno d'vna rara giorta, quel che l'ambitiofa, e ingorda mortalità tanto brama, lietifimo fù prefente à fuoi difcendenti

Fù sepolto nel Duomo all'altar maggiore in vn sepoltro di marmo, nella cui fronte si leggono questi versi.

Inclitus ille pater patriælux , gloria patrum , Fulgor iustitiæ, fidei basis, arca sophiæ, Largitor veniz, portus pietatis egenis, Intrepidus pastor, quem moles nulla laborum Ardue denicit, populo latura quietem. Ille prius princeps, & præful amabilis, in quem Altus virtutum folendor conuencrat omnis; Quo Mediolanum radiabat lampade tanta, Totaque fulgébat regio, nunc pallet adempto; Clara Vicecomitum proles venerabilis Otho. Oh dolor, oh vulnus, cinis est hoc marmore factus. Christe pater vitæ requiescat spiritus in te. Annis vadenis, ter fenis, terque dichus Prefuit ecclesiæ pastor bonus Ambrosianæ, Mille ducenteno quinto, nouiesq, deceno, Quarto hic Augusti bis liquit gaudia mundi.



Vedefi l'effigle del Gran Mattheo vellito di porpora, conforme coltumauano i Vicarij Imperiali nella Chiefa di S. Gio. Battiffa in Monza, in atto d'offrire la detta Chiefa dà lui riffaurata al detto Santo.



## VITA

## DEL MAGNO MATTHEO.

ARGOMENTO.

Mattheo figlinol di Theobaldo, e nipote d'Otho Arcinescono, su compagno in estlio al Zio, & imitò à concorrenza le virtù di quello : Meritamente acquifto il nome de Grande , mentre si dimostro sempre d'animo grande , tanto nella buona , quanto nell'anner a forsuna . Supero le difficultà con tanta patien a,e costanza, quanto più difficili effe se gli appresentanano. Fu finalmente atterrato dall'innidia : Impercioche circondato dalle malignità non tanto de' Prencipi stranieri, quanto de'suoi parenti, de amici congiurati contro di lui, de indegnamente scommunicato dal Legato del Papa, rinunciò il Principato, & vici di Milano . Morì in Monza . hauendo affatticato più che regnato nello spatio d'anni settantadue : Non hebbe Chonore de funerali condegni ad un tanto Prencipe, perche le sue virtù gli resero perpesuo honore per tutta l'esernità.



Essyno, se noi vorremo considerare i giochi della fortuna, con più certo merito dell'vna, & l'altra forte s'acquistò il cognome di Magno, che fece questo MATTHEO Visconte, alla cui imagine ritratta al naturale, habbiamo aggiunto ancora le fingolari doti dell' animo espresse in vn breue Elogio. Ne il titolo, si come io credo, ò di fomma virtù, ò di fingolar grandezza infolente, & graue à i Rè, partorirà odio à costui, poi che quei superiori Alessandro, Pompeo, & Carlo, hauendo quali trapaffato il modo dell'humana virtù fono annouerati fra gli Heroi. Ma costui conento della lode acquittata dentro i confini della patria, ne riportò quello, che i

Cittadini dopò l'inuidia estinta con la morte, con honorato restimonio ancora pone & de nimici gli hanno dato. Nacque egli nella villa di Masino su'l Lago maggioin qual re, & per buona ventura in quel notabil giorno, che Federico Secondo, crudele giorno Imperatore all'Italia, morì ftrangolato dal Rè Manfredi fuo figliuolo, postogli Manheo, ya guanciale sù la bocca. Scriuono alcuni ne a inetti scrittori delle historie, che i bestiami

F 11 11 1

fuor delle stalle alla casa, nella quale Anastasia sua madre di notte portoriua il Augurio bambino, con terribili muglia quafi lo falutarono; di maniera, che desto tutto il feita di vicinato grande spauento fù messo alla donna. Ma Theobaldo suo padre prese Manheo. ciò per lictiffimo augurio, rallegrandofi perciò co la moglie di quel felice parto: parendogli ch'ella hauesse partorito vn bambino di marauigliosa grandezza alla fortuna d'vna grande speranza. Era Anastasia figliuola d'vn fratello d'Vberto Pirouano nobile, & ottimo Arciuescouo di Milano. Costei con rara carità frà le gentil'donne alleuò il bambino con le proprie poppe, & crescendo con cost diligente, & viril cuta l'ammacstrò d'honestiffimi costumi ; che Otho confessaua di conoscere nella creanza di questo fanciullo vn non sò che di singolare, & veramente grande. Ora Mattheo hoggimai huomo fatto benche sbarbato, priuato del padre huomo fortillimo, & compagno à Otho fuo zio nell'infelice efiglio . Le vint escreiro talmente il corpo, & l'animo; che l'vno, & l'altro virilmente manteneua gnoMar. indomito contra le ingurie di tutte le cose,e inuitto da i piaceri; & pareua alle. ileo. grarsi nelle cose dure, & aspre, ne abbattersi mai per l'auersità, ne per le felicità inalzarfi: fi fattamente, che dalla bocca ne da gli atti fuoi non viciua giamai cofa alcuna abierta ne infolente; & fempre intento alla gloria, & Imperio tratttaua imprese alee, & difficili. Fondaua rurta la somma della riputation sua nella clemenza, & nella temperanza, delle quali virtù foleua dire, che i Torriani erano in tutto mancati, & che perciò velocemente haueuano perduto lo stato; percioche gli haucua in odio le spade sanguinose fuor della battaglia, non hauendo egli voluto, benche si ricordasse sempre della morte del padre incrudelir giamai contra alcuno del fangue Torriano; & non ammazzo mai nessuno de suoi più odiosi nie mici presi inbarraglia, come si puot e vedere, quando quasi tutti i principali capi della parte contraria, & à lui nimicissimi d'odio capitale con marauigliosa felicità di perpetua vittoria gli vennero nelle mani. Frà questi surono Simone Ad-Hocato, Guglielmo Brulato, Filippo Langosco, Antonio Fisiraga, e Alberto Scot di Martot do ja quali nimici del nome Gibellino s'erano fatti tiranni in Vercelli, Nouara, ibro, da Pauia, Lodi, & Piacenza. Haucua aggiunto ancora à quefa lode d'animo gene, de ritit rolo, & clemente, nome di temperato; fuggendo in ogni attione di guerra, & di pace, gli eccessiui desiderij, & senza mai estere occupato da paura, o da superbia. terminando tutti i configli suoi con certi fini di temperanza, & ciò con tanto maggior diligenza, quanto ch'egli voleua ancora effer tenuto religioso, & pio. Ma effendo egli nato, & alleuato frà le armi crudeli, tutto il suo pensiero cra, in accrescere lo stato della sua fattione, perseguitar gli auersarij, & largamente ampliar l'Imperio ; ancora che ciò difficilmente si facesse senza ammazzamenti, & incendii. Diccua nondimeno hauer fatto più cole con configli coperti, & comatcon secreti doni, che per forza, & con man sanguinosa; & finalmente hauer feli- arti Matcemente preso più luoghi con l'oro, che col ferro: & ciò faceua egli affine di flenne & mettere vtili freni à gli animi de' suoi figliuoli da natura prodighi, & facilmente accrebaperti alle vane spele, & bellicosi molto. Haueua egli assaltandolo con molto be il suo oro ributtato già Arrigo fratello dell'Imperatore mello da finoi nimici contra di paro.

lui à venir di Lamagna con grosso escreito nel contado di Brefeia; & con simil felicità haueua vinto Filippo Valesso, che su poi Rè di Francia, il quale à perfuafione del Papa menaua vno spauentoso esercito à Vetcelli, con molti artificij d'ambascerie, & alla fine con grandissimi doni, si che gli volse più tosto estere amico, che nimico, & ritornarii in Francia; all'hora che Galeazzo fuo figliuolo più desideroso della battaglia, che della pace, hauendo opposto al nimico ch'era pet passare, venti mila fanti, & sette mila huomini d'arme, difficilmente vbidì à gli auisi del padre, ch'egli non si mettesse alla sorte del fatto d'arme. Signoreggiò Mattheo dopò la morte di Otho fette anni,& nuoue ne toletò in efiglio; quado circondato dalla malignità de parenti, dalla subita cospiratione della nobiltà. & dalla perfidia d'Alberto Scotto, per dar luogo all'inuidia, s'ysci di Milano. Ma la venuta dell'Imperatote Arrigo lo folleuò à non dubbia speranza, mentre egli dopò, che più volte hebbe tentato indarno di ritornare con l'armi nella patria costantissimamere soppottaua le miserie del suo infelice essilio, senza mai petderfi d'animo. Haucuano incominciato all'hora i Torriani per fatal pazzia à effere in discordia frà loro, & Guido succedendo al suo cugino Mosca, ch'era venuto à morte, era talmente riuscito insopportabile per la superbia sua à i parenti,& à i Cittadini ; che fece mettere in prigione i figliuoli del Mosca, a i quali apparteneua l'hetedirà dell'Impetio del padre, & dell'auolo. Intendendo Maz-Marineo theo queste cole, traucstito da contadino, & per strade poche vsate se n'andò à

toda co ritrouare l'Impetatore in Haste, doue s'etano ragunati Cassone dalla Torretadino va Arciuescouo di Milano, con Napino suo fratello, e i capi della parte Guelfa. rel'Impe Chi crederebbe, che vn vecchio di sessanta anni, riguardeuole per l'età sua ca-

ragione, & per il giusto, l'Imperatore marauigliatosi della eloquenza, & maestà del fuo volto, gli diede speranza, che sarebbe totnato in casa; & ciò fedelmente gli offeruò, guardandolo con occhio crudele Filippo Langosco, e Antonio Fisiraga, i quali erano alla prefenza, & con aipre parole chiamandolo turbatore di tutta la pace, & quiete. Ma Mattheo già quali fatto fimile alla fua grandezza di prima per la gran compagnia, & per il liberal fauore de gli amici, & adherenti luoi vecchi ,i quali vicendo honoratifimamente l'accompagnauano ; paceficandogli l'Imperatote fece accordo co'Torriani , con queste conditioni , che ri-Pano na rornati per beneficio dell'Imperatore nella patria reftituita alla fua libertà antigivités ca viucífeto del pati,&l'vna, &l'altra patte godeffe i beni paterni, acquiftati per attion ciuile. Et non molto dapoi Arrigo venne à Milano, & andandolo à incontrat Guido con pompa singolare di tutti gli ordini, & sceso da cauallo, fece riuerenza all'Imperatore, ma con vn volto da non occulta colera turbato; percioche i caualli Tedeschi hauendo tolto per forza di mano lo stendardo de Torriani à chi lo portava, l'haucuano piantato in tetra, sdegnatisi, che ptesente l'Imperatore fi portaffe altra infegna, che l'Aquila Romana. L'Imperatore humanamente confortandolo, & facendolo rimontare à cauallo, con piaceuol volto

nuta . & pet il mal copetto honote della ftonte, & massimamente pet l'alta sua presenza, il quale si caminaua à piedi, hauesse potuto suggir gli occhi di tanti. che lo spiauano? Girtarosigli adunque a'piedi, & domandandogli aiuto per la

gli

gli disse; Guido non volere trar de calci contra lo stimolo; & cosi entrò nella Citrà in mezzo di Mattheo, & di Guido, disperandosi chiaramente Guido del Prencipato, hauendo egli già perduto affatto ogni vigore di rifoluto configlio, con l'aspetto di cosi gran nemico, che staua dal destro lato dell'Imperatore, & spauentato dalla ribellione de'propinqui, i quali eran presenti. Ma poi che Arrigo, secondo l'vsanza si su incoronato, nacque nella Città vn gran romore sistetien non fi sà, fe à cafo, ò pur con inganno ; percioche il popolo diede di mano all'ar- in Milami, e i Tedeschi solleuati all'arme occuparono le piazze, e i cantoni con le genti no vnim à piedi, & à cauallo; & Galeazzo trascorrendo con vno squadrone di caualli, & mmulo chiamando gli adherenti vecchi all'armi , confortò i Tedeschi, che non temes-delle sero di cosa alcuna. Ma quella furia della plebe armata, non si sapendo ne la genti, se cagione, ne l'auttore di tanto mouirvento, subito su riuoltata contra i Torriani, volta cé i quali di cofa tale non temeuano punto; e in poco spatio di tempo le case loro riani. furono prese, messe à sacco. Guido ritrouando vn cauallo hebbe fatica à fuggirsi; l'Arciuescouo Cassone appena si saluò per gli horti : gli altri dalla parte Torriana discordando frà loro, corsero la medesima fortuna dell'improuisa feiagura. Haueua il grido fatto quasi colpeuole Mattheo di quella zuffa appresso l'Imperatore, se non che i soldati della guardia dell'Imperatore ritrouarono questo riposato vecchio con la famiglia pacifica, ch apparecchiaua vn conuito in casa sua; & egli andato poi à trouar l'Imperatore con molti testimoni si purgò di quello, che falfamente era stato creduto. Nondimeno l'Imperatore Manhen lo confinò a Pauia, per informarfi meglio di questa cofa, & per parere di non è cofinamancare dell'vificio di giudice giusto a i Torriani per grande sceleraggine del to à Papopolo spogliato d'ogni honore,& de' suoi richissimi mobili . Ma quella lite finì Imperain questo modo, che Mattheo con singolar fauore dell'Imperatore su posto al tore, gouerno di Milano. Percioche i partiali del nome Imperiale in Toscana, con Ipesse lettere chiamauano Arrigo, che s'affrettasse d'ire a Roma, & egli quantunque fosse da sidarsi ne' Guelsi, chiaramente intendendo paruegli con certo, & fedele aiuto frabilire le forze della fattione. Mattheo adunque hauendo ottenuto Mattheo la suprema postanza signoreggiò di nuono dieci anni, nel qualle spatio di tempo fanto pofurono foggiogate alcune città, prefi i capi de'nimici, & confumate,& disfatte to per la le forze de Torriani. Et egli huomo di gran configlio in casa per l'inuecchiata sua, quaprudenza, & di fuora col mezzo de' figliuoli (i quali erano diuentati chiariffimi viral de capitani) vincitori in molte battaglie, era giunto al supremo grado di gloria, & figliuoli d'honore, si fattamente, che à gran ragione s'haueua meritato nome di Magno, d'esser & di felice. Ma quello, che per lunga patienza d'animo costante haueua nobil- chiamamente superato le difficultà di tutte le cose, non puote vincere la inuidia com-titolo di pagna della vera virtù. Percioche i principali amici offesi dallo splendore Grande, della gloria sua s'erano da lui ribellati, essendo venuto nella riuiera di Genoua edi Feli-Roberto Rè di Napoli, c'haueua presa la protertione della parte Guelfa, essendo Mattheo perseguitato con le scomuniche da Beltrando Vascone Cardinale, Legato del Papa. Maueuano costoro drizzato tutto l'animo loro à soleuare i Guelsi rotti in tante battaglie contra i Gibellini, & a leuare la riputatione a gli Imperatori,

gli anni passati in Toscana a Campaldino, vn'altra al fiume dell' Arbia, & vltimamente a Monte Catino con gran perdita loro; nella qual battaglia era stato morto il fratello del Rè Roberto : & molto v'era stato conosciuto il mirabil va-

lore di Luchino figliuolo di Mattheo Capitano delle genti del padre, & final-

mente esso Rè Roberto assediato à Genoua & miseramente electrondato da Marco figliuolo di Mattheo, il quale combatteua per gli Spinoli, & Dorij fuorusciti, in molto pericolo delle cose haueua perduto molto di riputatione. Per le quali \$ appa- cagioni con ciudelissimo consentimento s'apparecchiaua vna terribil guerra rocchia contra Mattheo. Beltrando hauendo gia ragunato vno efercito grande, & racra corro colti à fe i Baroni Torriani, lauciando l'armi della religione, haueua fcomunicato Mattheo. Mattheo come heretico, & contumace; & con quel nome interdiffe i Milanefi, Il Lega-to del accioche il popolo fouuenuto in quel modo, si concitasse contra l'auttore di cosi Papa grande sciagura. Ne s'ingannò punto il Legato dell'opinion sua, percioche acommu queste armi lanciate con maggior furia andarono addosso a i nimici, che gli estheo, & ferciti grandi accostati alle porte. Serrate dunque le porte delle Chiese, il pointerdice polo priuo de' diuini vifici, ordinò dodeci ambalciatori a Beltrando, per ottenere Chiefa i con folenni preghi l'affolutione. Ma in quella scelta ne surono à studio molti, che Milaneli volcuano male à Mattheo, & fra gli altri quei, che di amici vecchi, s'erano fatti nimici nuoui, & pergiò terribili, & molto più dannofi, Leodrifio Visconte suo cugino, & Francesco Garbagnato, il quale era stato auttore di fare acquistare à Mattheo l'amistà dell'Imperatore, & Simon Criuello possente per vna numerosa famiglia, huomo terribile, e inquieto; sdegnati con Mattheo per non haucr ricenuto da lui premi punto eguali à i grandi meriti loro. Haucua oltra di questo l'inuidia dell'altrui felicità occupati gli animi fuperbi, & da natura inclinari alla leggerezza, & perfidia, fi ch'eglino haueuano molto per male, che altramente digran lunga di quello c'haueuano sperato per lo merito loro, non fossero stati agguagliati di dignità, & di ricchezza à i figliuoli di Mattheo. Ma Mattheo. che per altro era huomo temperato, & per la tarda vecchiezza poco espeditamente liberale, non penfaua in altro, che preporre i figliuoli Capitani di supremo valore à tutti gli amici, & parenti, accrescergli di ricchezze, & ornargli de gli honori della militia ; parendogli ch'à gli altri parenti, & amici fi douessero lasciare le prossime speranze della matura cortesia. Tornati adunque gli amb asciatori da Beltrando, riferirono, ch'altro non s'era potuto ottenere da quello huomo terribile, sdegnato, & fornito d'uno efercito grosso, se non che Matrheo fcomunicato, & interdetto, come heretico si douesse cacciare fuor della città . Cacciato lui, che la città farebbe stata assolta, & creati gli Antiani, i qua li gouernassero secondo la giustitia, ch' ella cancellati gli odij delle partialità, subito farebbe ritornata alla riputatione della fua libertà antica. Onde fenza dimora LaPlebe 3'vdi vn romore della inconsiderata plebe, laquale domandaua pace, & concorfinuoue dia; e i congiurati per accrescere il rumulto subornarono alcuni huomini a posta, Mantheo iquali indotti fotto specie di religione gridaffero ; che non era ben fatto, che per

vn solo scomunicato tutti gli altri andassero condannati alle pene dell' Inferno. Mattheo stordito da queste voci, & dalle perpetue insidie de' nimici, subito prefe vn partito di fingolar prudenza; il quale gli fù fupremo, & presto alla falute fua e cioè di domandar foccorfo da Galeazzo fuo figliuolo, il quale gouernaua all'hora à Piacenza, beche sdegnato seco per l'emulatione di Marco suo fratello: ne ponto indugio quel giouane animofo intefo il gran pericolo dello stato, che fubito volando non andasse a ritrouare il padre ragunati gli huomini d'arme soldati vecchi. Per la venuta fua fi fpauentarono grandifimamente i nimici, i dubbiofi, & corroti ritornarono nell'antica fede; & ftabilironfi gli animi de gli amici: e i dodici ambasciatori ancora sopragiunti dalla paura, prima nascondendosi, & poi di mezza notte scappando fuggirono della città. Percioche Galeazzo pieno di militar vigore,& chiaro per illustre eloquenza, si come quello, che per la memoria de gli spettacoli tâte volte fatti, & di tutta la real magnificcza era caro al popolo,& celeberrimo per humanità popolare, chiamato per tutto il parlameto, haueua à se riuolto il fauore di quasi tutti i Citradini,i quali stauano per auentura solpesi: facendo loro chiaraméte cognoscere, che'l Papa, e il Rè Roberto no penfauano in altro, fe non di fabricare oppressi i Gibellini largo, & stabile Imperio alla parte Guelfa in Italia: & ciò facilmente erano per ottenere, s'effi rimetteuano nella città i Torriani huomini crudeli, & per odio implacabile sdegnati con ogn'vno. Confermato adunque in questo modo gli animi de' Cittadini, & fatti venire d'ogni luogo foldati vechi, & acquetato il tumulto Mattheo vecchio di settanta due anni, come poco atto di forze à maneggiar la guerra, & come le più volte accade nel concorfo delle importantiffime cofe, travagliato di mente. 'ma confidando molto nel valor del figliuolo , volontariamente rinuntiò il Principato; e diede a Galeazzo lo stendardo dello Imperio militare: & poi li fece condurre al Chiefa maggiore. Percioche effendo egli hulomo non auezzo alle Matheo ingiurie, & fingolarmente catholico, non poteua opportare il carico di herefia, il princiche gitera flato oppolto; di maniera, che fatti venire i facerdoti all'altare con parochiara voce recitò il Simbolo della fede Christiana, & protestò con giuramento, che ingiuriofamente gli erano interdetti i facramenti ; perche egli non s'era mai partito in parte alcuna della facrofanta dottrina ; & ch'egli fopra ciò ne fup-Nelplicaua, che Dio ne mostrasse vendetta : posche condannato dalla insquissima maggio · fentenza del partial Legato, era sforzato vícir della patria. L'altro giorno fe n'an-re prodò à Mogontato, c'hoggi fi chiama Monza, alla Chicla di San Gionan Battifia alla d'effercavenerabile per la memoria della pietà Longobarda, & già da lui con molti or tholico. namenti honorata ; & quiui hauendo fatto la medefima confessione ammalò di epotpat febre. All'hora vi giunsero subito i figliuoli, essendo egli portato in letica al mo-laro nastero di Grescenzago; il quale elomanala Milano circa à quatro miglia. Hora - venendo egli à morte l'vltime parole, che disse à i figliuoli, furon queste. Ca- Quali do RISSINI, & Ottimi figliuoli, durerà lungo tempo in piedi questo Imperio, ch'io cumenta vi lascio ; se stando insieme d'accordo vi seruirete della virtù , & fortuna vostra: li figlino mà se voi vi discordarete, ogni vostravirtù per grande ch'ella sia, sarà indarno, licijedo

& la fortuna subito passera da voi a nimici. Ne mancò al suo pronostico, come alla mot

di vero indouino il fuccetto, fecondo che fi diri poi. Piangendo poi ciafuno; 
cffendo egli ancora in fuo buon fentimento, ma cadédogli i collo dicele l'utimo 
bacio à i figliuoli, & fubito fpirò frà i loro abbracciamenti: & cofi tanti fuoi figlia. 
La feet poli, che dopò lui reflauano (come grandiffmamente haucu ediderato) gli 
pobli i propieta della come della come della come propieta di propieta di propieta della come dell

Questi versi latini furono attaccati alla sua sepoltura.

Matihans fastis merito cognomine Magnus; Tempure tam belli fammus, quam tempore pacis; Moruns est, et mullum hotsui fablime (spalicrams: ... Claudere manque illum non marmora fassicobant. Sed nunc properca sellus est tota sepulcrum; Et testam volitat Matibai fama per orbem.

alcune anticle et autremole crique per se conternoma agreça de la condition. Mandaga Verrellong Misma Mismo, che s'estra de la Massie ni s'escret suranto a Mismo e nosto in s. Canonio nella care la antica de l'illente lon Sediciona d'. Tomogré l'accioni ora l'illente long destro con l'oriome del Bistanti ora l'illente per se la la però senla cue una espeta fio tal Optica facilità - ana la però senla cue una espeta fio tal Optica facilità - ana la la l'Arcil. Provanci Recote di Matter, ini ese en missema ciencio energe a s'orioma area l'ensciella d'illes Matter.



E' l'effigie di Galeazzo con le ginocchia à terra auanti ad vn Crocifisto nella Chiesa di Viboldone terra distante sei miglia da Milano suori di Porta Romana



## DI GALEAZZO PRIMO.

ARGOMENTO.

Galeazzo Primo berede non tanto del Principato, quanto delle virtà del Gran Mattheo. Fatto feguace nella gionentù del bando di fuo Padre, in quello coraggiofawenne fedificfe de nemici. Metrio il mme, e la lode di gran querrieto, d'inatto Capitano. Tronò li amici perfati, il opulo leggiero i foldati traditori, pronò più d'ogo ditro la foruna niconfantiffana. Niches però gli apparis maggior nouments, quanto il tradimento del Fratello, per la cui invidia fà frectiffimamente execuso, mà finalmente per il tanuedimento del medefimo fi ilberato. Movinel calmo delle fue vistoria, caciò la di la vivi sir fatto fa filemente terminafil.



Alaxaz figliuolo del Magno Mattheo, fis il primo, che pofe nella famiglia quelto nome nuoso, il quale passo poli à i descendenti , poffogli per giuoco da la madre Borta; quando ella hauendo per auentura partorito il abanbino all'hiora, che i Galli cantauano più forte, & piangendo egli con gli occhi molto aperti, lo chiamò Gallaccio è piancendo alle fanteche quefto nome, lo replicaton più voltence ciò dispiaceu al padre, come leggiadamente prefo sugurio dallo vecello di Marte, & extento più approuandolo la fortuna con felice fuecestio: percioche appunto auenne, che I'fanciullo

nacque quella notté, ehe Otho nella felice battaglia di Decimo hauendo morti, o prefi i Signori della famiglia dalla Torte, acquifté quella fingolar vi-toria, la quale fu principio del fino principato. Ne quefto bambino alleuato fenza delitie alcune ingannò punto la fede dell'augurio, imitando egli va fuperbo, & feroce Gallo, con fingolat vigilanza, con generofo fiprito, & con inuitro vigore d'animo letare. valorofovoltra che alcuni marattigliofi doni della natura, che lo fauoritta, orna-

1efates, valorosoprat a cue actum internatigioni odni occa natura, cite io natorita, praedio- unan quefic coltumi. Percioclic il volto fuo (parfo di molto roffore, gli occhi rif. 18220), plendenti, la capigliatura bionda, & ricciuta, e'l collo rileuato con yn largo petto «ricci», plendenti, la capigliatura bionda, & ricciuta, e'l collo rileuato con yn largo petto «ricci», plendenti, la capigliatura bionda, & ricciuta, e'l collo rileuato con yn largo petto «Roffo. Denatori petto di pet

essendo tuttavia fanciullo, era acceso di tato defiderio di cavalli, & d'armi, che alquanto più per tempo, che l'età non poteua comportare, armato di corazza, & d'elmetto, faceua cobattimenti, & giostre à cauallo frà i giouani; & lamentauasi marauigliadofi di ciò Otho, come tofficiente a durare le fatiche della guerra, che non hauesse ancor veduto l'esercito del padre, ne le squadre de' nimici. Da questo principio adunque mostrando egli ogni di nuono segno di matura virtù, paffati, & vinti molti pericoli, corfe per tutti gli ordini delle imprese di guerra; talmente che di dì in di crefcendo in honore per qualche fatto illustre, riusciua più caro al padre, & a i foldati. Percioche facilmente auenne a questo giouane animolo l'escreitarsi in molte imprese ; perche non v'era all'hora tempo alcuno fenza guerra ne ociofo, hauendo l nimici d'appresso, durando gli odij frà le Città partiali, & per questa cagione crescedo tuttauia il fauor de Torriani; ne i quali si fondauano i capi della parte Guelfa. Hora intendendo egli à cose altissime, & spesse volte hauendo riportato nome di valente soldato, & di strenuo Capitan di caualli,mancauagli il supremo honore di Capitan generale; alla qual cosa Galere la fortuna tofto gli aperfe la porta. Percioche effendo egli Podeftà di Nouara, & ciarodi cacciatone da una improuifa congiura di Guelfi, ragunato con gran preftezza Nouara l'elercito, ruppe gli aucriaii; & fuggendosi eglino à Mortara, prendendo con l'elercigran forza la terra gli spenie affatto, messo tanto spauento à nimici, ch'egli era to verso riputato più valorofo, & più felice capitano, che suo padre Mattheo. Et non mortamolto dapoi fendo cacciato il padre della patria da Alberto Scotto, feguitando facchegegli la fortuna del medefimo effiglio ; s'espose à grandissimi pericoli ; non volen- gia do egli punto abbandonare quel vecchio, che co animo inuitto prendeua l'armi rando la indarno. Ma finalmente rotte le forze mancando l'animo al padre, egli paísò fortuna in Francia; & valorofamente feruendo Carlo Padre del Rè Filippo contra gli del Pa-Inglesi, gli fù da lui donata vna cintura militare ; la qual è molto honorata infe- mera. gna di caualiere, quando ella si acquista per qualche illustre proua fatta in bat-bandito taglia alla presenza del Prencipe. Di là ritornato poi in Italia, facendo molte proue d'inustrato valore, s'acquistò grandissimo nome in quella guerra, doue il Cardinale Pelagura hauendo preso Ferrara, ruppe le forze d'Azzo da Este. Percioche effendosi rinfrescata più volte vna battaglia, crescendo per ispatio di molte hore i foccorfi dell'vna, & l'altra parte, combattendo egli valoro famente gli furono morti fotto tre caualli;& finalmante hauendo egli battuto da cauallo Ilmira: vno alfiere, à cui haueua paffata vna cofcia, monto fu'l cauallo voto: & cofi fpin-bil cogendolo inanzi, & messo in rotta la battaglia de nimici, se ne ritornò à i suoi raggio imbrattato del proprio, & dell'altrui fangue : percioche egli animolissimamente leazzo in ·util i pericoli sprezana, per acquistarsi honore, & fama, essendo egli fuoruscito, guerra. & cacciato di cafa fua. Oltra di questo egli haucua molto stretto parentado con Azzo, il che lo accendeua grandemente à mostrar segno del valor suo: percioche egli haueua per moglie Beatrice forella di lui; & due anni inanzi n'haueua hauuto vn figliuolo, à cui fu posto nome Azzo per rispetto del zio; & riuscì poi Prencipe di grande valore. Questa Beatrice su bellissima donna, ma di noue anni maggior di tempo, che Galeazzo, haucua hauuto per marito Nino

Pilano

conti.

Pisano Signor di Gallura in Sardigna, huomo di nobil sangue, & honorato per molte ricchezze; & haueua menata seco à Milano vna fanciulla da marito nata di Jui, accioche ella interuenisse à i giuochi delle nozze : i quali fatti con spesa reale, haucuano empiuto di fama di magnificenza tutte le Città d'Italia. Percioche Le for ogn'vno s'hebbe à marauigliar grandemente delle giostre, de' torniamenti, del combattere le castella, i quai giuochi si faceuano con pedoni, & cauallieri armati, nozzedi & di vederui appresso l'apparato del publico conuito, & le danze di infinite genzo con til'donne, ch'erano venute alla festa. Quiui furono donate mille vesti à gli inui-Beatrice, tati à tauola diuis in tre squadre, le quali parte erano di feta, d'oro, o di panno paonazzo, ouero lauorate all'ago; & furono dalla Borra fuocera, leuate che furono le tauole con mirabile ordine, & singolar giudicio compartite : & tanti furono i doni fatti alla sposa di gioie,& di catene,& d'argento lauorato, & di scarlatto da gli ambasciatori, & da i Cittadini nobili delle Città compagne, che pareggiarono le ricchezze de i ticchissimi Rè. Et di quì si può marauigliare ogn'uno del giudicio cosi maligno, come falso dapoi di Dante Poeta, riputando egli per questo matrimonio la Biscia inferiore di Gallura. Hora poi che Azzo su fermo Galeaza nel suo Stato, Galeazzo hebbe la Podestaria di Triuigi da Gherardo da Camino to Pode-Signore di quella Città, il quale haueua preso per moglie la figliastra sua nata di fiaditre Beatrice; & quiui fece egli quello víficio con gran riputatione, senza mostrare in cofa alcuna volto di fuorufcito: anzi mostrando sempre di douer ritornare in breue alla fortuna dello stato antico. Ne l'ingannò lungo tempo il desi derio suo per la venuta d'Arrigo Imperatore; per lo quale ruinarono grandemente le forze de'Tiranni, che gareggiauan frà loro: era Galeazzo appresso Mattheo, il quale col configlio del padre maneggiana la guerra, & con felice valore sempre cobatteua : percioche egli col fauor del padre haueua abbattuto le forze della contraria parte, & hauca preso i capitani della guerra, e i capi della parte Guelfa. Galest. I quali si tosto, che furono spenti, tutte le Città di Lombardia s'erano accostate 20 col all'auttorità del Magno Mattheo. Et egli ancora valendofi del proprio contonglio inglio; & fondatofi nelle forze fue, guerreggiando egli per fe stesso per accrescere dre, con lo stato, & la grandezza sua, haucua cominciato à essere molto temuto da Guelsi; il fao cioè all'hora ch'egli s'infignorì di Piacenza, poi che n'ebbe cacciato có l'armi, & con... preso Alberto Scotto nimico vecchio del padre. Et non molto dapoi hauendo l'ainto egli à Bardo rotto in battaglia, & morto Iacopo Caualcabue Tiranno de Cremotello ac neli, alle diata Cremona con vna groffa armata, & con vn grande efercito, la fogquilla giogò finalmente col ferro, & con la fame, Ne con minor fama di virtù guervinorie reggiaua all'hora contra il Rè Roberto Marco fuo frattello pofto dal padre al gouerno della tiuiera di Genoua, & Luchino pari a'fuoi fratelli nelle cofe di guerra, & gran nimico di parte Guelfa gli spauentaua molto; hauendo egli vinto in battaglia, & morto al ponte del Tanaro Vgo Bancio Contestabile del Rè Roberto. Et per queste cagioni i capi della parte Guelfa crano fatti auertiti di doucrsi prouedere di maggior soccorso; massimamente ritrouandosi all'hora rotte in Thoscana,e in Lombardia del tutto abbattute le forze loro, per potersi opporre alla. lega co. grandezza di Mattheo. Haucado dunque fatto lega frà loro il Papa, Roberto, e i

protect Chayle

Fiorentini

Fiorentini fecero venire in Italia capitani valoroli in guerra, & groffi eferciti di genti bellicose della provincia Narbonese, cioè di Borgognoni, di Sauoini . & di Suizzeri; con cosi grande sforzo, & spesa; che mandatogli di grandissimi danari: condustero in Italia contra i Visconti di Lamagna Arrigo d'Austria fratello dell'Imperatore eletto, & di Francia Filippo Valesso, il quale sù poi Rè. Ma I viscoti Mattheo affai per tempo fece tornare adietro i Tedeschi, hauendo loro donato con doni di molti danari; & Galeazzo, & Marco presentandosi con l'esercito spauentarono talmente i Francesi, che vinti da molta humanità di parole, & da molti adierro doni ancora, se ne ritornarono oltra l'Alpi senza mai trarre spada in alcun luogo - gii auer-Era disceso Filippo con gran corso al fiume Sesirhe lungo Vercelli, sprezzando il nimico con vn certo vigore d'animo giouinile, & non aspettando il soccorso de'compagni; di maniera, che parue precipitofamente inciampato nell' aguato; se non che Galeazzo imitando la grauità del padre ancor c'hauesse molta. speranza della vittoria certa, benche contra il voler del fratello, c'haueua quali la medefima autrorità con esso lui, non si fosse rirenuto d'attaccar la batraglia. Percioche egli non volle prouocarsi contra con odio capitale vna valorola, & vicina natione quali per nelluna cagione, & per nelluno odio, leuatoli à far guerra; ma folo per leggeriffima animofità della giouentù bellicofa, & specialmente l'iltello sangue reale; come era necessario, se fattosi la giornata fosse accaduto rompersi, & tagliarsi à pezzi quasi turta la nobiltà della Francia. La onde venuto à parlamento con loro, & fatto tregua, moltrandogli con marauigliofo La proordine tutto l'elercito, ch'egli haueua menato fuora de gli alloggiamenti, & de' Galeazripari, facilmente fece conoscere à i Baroni Francesi, quanto era gran pazzia peri- 20 in. colosamente arrischiare la riputatione, & la propria vita, per giouare altrui. Et terrore. questa cosa ancora confermana la fede di Galeazzo, il quale ragionana di ciò con e sescia molta eloquenza; perche egli mostraua hauer memoria del beneficio antico, reiFranquando egli haucua riceunto l'ordine di caualleria dal Rè Carlo: & parte mette-hauer pa ua fuora in campo oltra l'infinita fanteria, cinque milla trà huomini d'arme,& ca-ce. ualli leggieri, frà i quali vna banda d'intorno à scicento nobili huomini d'arme co honorato, & terribile habito d'arme lucenti spauentò molto, & sece marauigliare i Francesi : & essendone loro auttore Ebrardo, contestabile, huomo non meno sauio, che valoroso, gli indusse à desiderare più tosto la certa pace, che la dubbiosa barraglia. Con questa banda Março fratello di Galeazzo, honorato per bella presenza di corpo, & per la fama del suo selice valore, era scorso inanzi à bandiere spiegate. Haueua ciascuno di loro per cimiere, & ricamata nella soprauesta vna squamosa Biscia, che con la dentata bocca diuoraua le gambe d'vn sanguinoso fanciullo, antica insegna della famiglia de Viscopti. Onde per questa à loro inulitata apparenza scriue Giouan Villani scrittore delle historie Fiorenti · Frances ne, che i Franceli si come quegli, che non intendeuano l'argomento, si spauen-attenti tarono molto; & che poi ornati di grandiffimi doni con più vtile, che honorato fegnade' configlio fe ne ritornarono in Francia. Ma poi che fu morto fuo padre Mat. Vilconti. theo, egli con gran pericolo della falute fua hebbe à prouare l'armi più graui del Papa, & del Rè Roberto, la forza de i gentil'huomini congiurati, & la perfidia de'

figliuoli di Mattheo, fotto il nome vano di libertà, si gouernasse per li capi della

parte Guelfa. La onde Lodrisio, & Garbagnato, e'l Criuello parte solleuati per l'odio,& per l'inuidia loro, & parte gonfiati da non dubbia speranza di grandissimo honore, & potenza, attendeuano folo à subornare, & solleuare i Cittadini ; & s'ingegnauano in nome del Legato del Papa di far ribellar i Tedeschi, distribuendo frà loro danari, & proponendogli grosse paghe. Furono i primi di tutti I Mila- fprezzato l'honore adammurinarfi Ruggiero, & Anechino d'Haspurg Capitani; pefi firi-bellano & la Città per se stessa instabile, non dubito di seguitare l'esempio de Tedeschi. alli vii. Perche Galeazzo,& Marco fopragiunti dall'improvifa ribellione de foldati vecconti, e chi, temendo di peggio, si ricouerarono à Lodi à i Vistarini amici loro vecchi : ma zosirico nel partir loro, la Città creati gli Antiani di ciascuna squadra, si mise in libertà. Lodida i Hora lo stato mutato nella Città hebbe questo fine, che i partiali leuati all'armi,

Viltarini, effendo capo loro vn certo Borro, alzarono lo stendardo di parte Guelfa, & prima con marauiglia, & poi non fenza ragioneuole paura de Gibellini, tumultuofamente corfero per la Città : e i Guelfi ancora di Martiana della Giaradadda, & massimamente quei de monti di Brianza, & da Lucinosoro, essendo capo loro Tignaca Paruicino huomo feditiofo, prefero Monza. Turbò grandemente questo atto gli Antiani della Republica Milanese,parendo loro,che la maestà del nuouo Imperio fosse sprezzata, e infamata dalla bestialità de gli huomini seditiosi. Et però fecero intedere à i Gibellini, che douessero mettere insi eme huomini armati. Fù mandato dunque Leodrifio con l'efercito, il quale fe Tignaca non voleua vbidire, accostando le machine desse l'assalto à Monza. Et cosi senza dimora difendendosi i Guelfi con assai maggiore ostinatione, che forze, Leodrisso hauendo rotto il muro, & incittati i Tedeschi alla preda, entrò ne gli opposti ripari, & ammazzatone molti fu preso Tignaca, & saccheggiata la terra. Da questo all'hora chiaramente si conobbe, che non per altra cagione Galeazzo, e i fratelli suoi erano stati cacciati di Milano, se non per metterui la signoria della parte Guelfa. Percioche si rimetteuano i nimici vecchi, e i sempre fuorusciti prima Torriani, e il Legato haueua posto al gouerno della Città vn'huomo di natione Borgognone, per essere della famiglia dalla Torre. E i Tedeschi benche sossero soldati pagati, & però ascoltauano con pacifiche orecchie ne il nome del Rè Roberto, ne quel del Papa tanto in odio à gli Imperatori,& per auentura all'hora le paghe larghiffimamente promesse dal Legato Cardinale, & da i ministri del Re erano scarsaméte pagate. Per queste cose adunque i Tedeschi parlado loro in publico. Arrigo Grunistenio huomo nobile alzate le fani subito si risolfero di richiamar Galeazzo; & ordinarono à lui Oratori alcuni Capitani, di grande auttorità, per riccuer la fede del perdono fatto accioche Ruggiero, & Anecchino, & gli altri capi della nuoua, & perfida ribellione fossero assecurati della vita. Percioche il Grunistenio haueua con marauigliose lodi inalzato la virtù, la fede, la cortesia, & la grandezza d'animo, le quali si vedeuano in Galeazzo; & ciò con tanta affettione haucua fatto, che se medesimo hauca dato per malleuadore, & per ostaggio. Marco

Marco anch'egli entrato opportunamente di notte nella Città haueua infin con le lagrime à gli occhi scongiurato Lodrisio tutto turbato dalla non aspettata audacia de'Guelfi, & che già chiaramente conosciuto il pericolo s'era pentito del configlio suo; che per ragion del parentado, & à salute, & riputatione della famiglia ritornasse in gratia con Galeazzo, & non volesse comportare, che i nimici vecchi de'Visconti s'hauessero à rallegrare della loro propria, & intrinseca Galeste mileria. La onde il di seguente Galeazzo, come se e'ritornasse dalla caccia, & zo ritora dal piacere della villa; & non dall'efiglio, con allegrezza della Città fi ritornò in na in Mi-Milano. Per la venuta sua Garbagnato e'l Criuello fuggendo si ricouerarono al Legato, & similmente fuggi il Borgognone Torriano, Gouernatore della Città insieme con Guglielmo Ruramonte Ambasciatore del Rè. Ma non molto dapoi le genti del Papa, & del Rè aggiontoui il soccorso de'Fiorentini, & chiamatoui ancora Pagano dalla Torre Patriarca d'Aquilea à quella guerra co' parenti fuoi, l' Torragiunsero all'Adda, con animo di passare il fiume, & d'andarsene diritto à Milano. con pri Il nome del Capitanato generale era appresso Gastone figliuol d'un fratello del esercito Legato . Ma Raimondo Cardona Spagnuolo, Arrigo Fiammingo, & Simon dalla de quaff Torre, Capitani honorati, haucuano preso la cura di maneggiar la guerra; e il nu- nationi mero di quello Elercito era quaranta mila Fanti, & dieci mila cavalli, raccoltifi i d'Eurodanari da quasi tutte le nationi dell'Europa. Hora poi che furono arrivati al fiu- tro i Vime, trouato il guado poco di sopra à Treccio, Garbagnato e'l Criuello passarono sconti. con le prime squadre de caualli. All'hora Marco, il quale era corso à quel guado, vrtando, & ferendo mile talmente in rotta i primi, che ambidue i Capitani Gantaprefi; & riconosciuti, incrudelendo contra di loro Marco, subito surono ammaz- Crisello zati. Ma ributtati i primi nel fiume, le squadre de Fiorentini passando per quel generali medelimo guado, furono in tempo à loccorrere sì, che gli altri non furono tutti riani foz tagliati à pezzi. All'hora Marco contento d'hauere ammazzato i luoi più graui no da nimici, si come quello, che non era egual di forze, si ritirò à Milano. Et non visconte molto dapoi esso Marco, & Luchino combatterono co i nimici alla Villa di Tri. appreso cella, lontano dalla Città cinque miglia, & mezzo, ma considatisi in vno esercito annua: va poco più gagliardo, animofamente si portarono in vna singolare, & sanguinosa ani. battaglia; & con cerra vittoria, se non che vna graue ferita di Luchino raffrenò la Milano furia di Marco, il quale spingeua addosso i nimici; c'haueuano già volto le spalle . sediato I nimici dapoi accampatifi alla porta di Como, affediarono per alcuni mefi Mila-da nemino. In questo mezzo Galeazzo hebbe soccorso di caualli da Lodonico Bauaro Li Suiz-Imperatore, & Bertoldo Guiffe venne à Milano con cinquecento huomini d'ar-zeri corme; doue essendos molte volte felicemente vscito, si sostenne valorosamente l'as. rotti dal fedio. Ma veggendo i nimici, che con vera forza non faceuano nulla; riuolti à i cógiuratradimenti corruppero con molti danari la banda de gli Suizzeri; accioche am- no conmazzassero Galeazzo, quando staua riuedendo le guardie. Ma scopertosi lo sce leazzo, lerato trattato, Giouanni suo fratello prima di tutti, ancora che fosse posto ne gli ma scuo ordini facri, con animo militare dato di man all'armi, & affaltando i traditori, gli peno il diede quel castigo c'haueua meritato il tradimento loro. Questo è colui, che fatto to, sono poi Arcinescouo di Milano con felicistima fama di virtà, ampliò largamente, & feuerisiaccrebbe caftigati

un nelly Google

accrebbe l'imperio de 'uoi maggiori. Hora poi che fu fcoperta, & fubito vendicara la congiura de gli Suizzera, effendo morto Caftone di fua malatita, il Cardona el l'Enamingo dilperati della vittoria , di notre tempo, & fenza firepiro alcuvientel. no, fi ritiratono à Monza, afpetrando nuoui foccorfi dal Legato, il quale s'era to l'alle fermato à Piacenza. Percioche Vergusio Lando, cacciatone Azzo figliuolo di dibido. Galezzo, & riceuruo danari l'hauca dato al Legato; onde il Cardona el Fiam-

Maleoo. Galezzoo, exfecutudo Galaria i nauca dato al Legato; o fideli L'ardona e i Fianmingo quala fieldiati in Monza, haucaune fatto vn ponte fopra Adda alla Terra di Vauri, per lo quale fecuri, & efpediri potefiero paffare le vitrouaglie, e i foccorfi c'haucuano a ventire. Perche Galezzo haucudo intefo quefto difiegno de'nimici, delibero in ogni modo di tagliar quel ponte; giudicando per congettura, e te vegli là foffe inuitao; L'Espatiand de'nimici non haurebbono indugiaro punto, fi che menaro fuor l'efectici o non foffero confi à diffendere il ponte; & così minici, le discontine de l'artico de confidentia de l'artico de l'artic

semici in loco pari gli haurebono dato l'occasione d'attaccar la battaglia , la quale egli con tutti gli argomenti andana cercando: parendogli che nel beneficio di quel ponte foste polta ogni speranza d'hauer vitrouaglia, & finalmente d'acquistra la vitroria. Ne l'opinion (na l'ingannò punto: percioche il Cardona pallando da Monza al Vauri, diede l'occasione, che'l nimico desideraus à vna nobil battaglia. Nel destro como, doue erano i Borgognoni, e i Fiamminghi, guoternaux Arrigo o, il sinsiften ora in gouerno di Simono, & di Passerino dalla Torre, di Vergusto Lando, & di Capriani della banda de l'orontini nella battaglia di mezzo servetti Cardona, circondaro dalle squadre di Caralani, di Narbonesi, & di Pugliesi. & haueuano compartito intal modo tutta I Fanteria, I a quale era d'italiani, & d'Oltramostani, chei valorosi coi debili, & gli armati coi difarmati erano mescolati. Hora mentre che il Cardona nenaza suora di Vauri, & metre uni ordine

La coloni in vna campagna aperta l'efercito, & le (quadre, fubito Galeazzo dall'altra parte moreta fece affaltare, & abbrucciare la terra voca de himiciper lo quale incendio voltofi di Galinuico fi turbò di maniera, che fu sforzato riiguardarii adierro, & dubirate d'ina vauri, fidie, & di tradimento de fuoj veggendofi di dietro accoftare à gran paffi gil ftendardi rijfonedenti d'Aquife, & di Bifeco. Et fenza indugio alcuno Galeazzo, &

adrati injencienta i Aquici, e et olicie. Ectenza indugio alcuno valeazzo, e e Marco di qual, è di la alfaltarono il initico, il quale fil faus folipirando nel vedere abbrucciare le fue bagagliei en quella terra in coli gran fuoco: è mentre che Marco viraus la pirma fiquadra, il l'iammingo per vin poco fece refiltenza: ma poi ch'egli fia abbattuto, tutta la banda fua fu fracaflata, & rotta. Ne però dall'altro corno le genti del Tortiani, è de Civiotatioi foftennero lungo rempo la funia di Galeazzo: è la battaglia di mezzo ancora da Gaudentio Matilano / quefto huom nobile, ek foliato vecchio. Se Capitan valeoro gouernana la frantetia/da fronte monobile, ek foliato vecchio. Se Capitan valeoro gouernana la frantetia/da fronte monobile, ek foliato vecchio. Se Capitan valeoro guan da gli huomini d'arme chi yratuano: percionche il fuoco della terra chi ardetua, haucua leuato il luogo da poter faluati, de dall'uno, & l'altro i fratelli vincitori gagliardamente fipingeano; el "fune altifilmo affogau an elle primo onde, quei che tentuauno il guado; venne viuo in mano de'nimici: i Capitani della banda Fiorentina anch'eglino fur prefi. Simon dalla Torte figliud di Cuidoli, quale era flato Signor di Malano, fimorto:

de

de i Capitani minori ciascun più valoroso è morì . è venne nelle mani de' nimici : furono perduti ancora gli stendardi maggiori del Rè Roberto, del Papa, de Fiorentini,& de Torriani. Arrigo Fiammingo quali folo prefo da vn'huomo d'arme Tedesco, & scioccamente lasciato in liberta sua, essendo tutta notte spogliate. l'armi vagabondo scorso per li boschi, giunse nel far del giorno à Monza; douc Vergusio temendo la pena della morte, per hauer cacciato Azzo di Piacenza nel principio della rotta s'era con le reliquie dell'esercito rotto saluato. Da questi capitani fu rinouata la guerra,& Monza per alcuni mesi valorosamente difesa : ma Vergusio veggendola poi con grandi opere gagliardamente assediata, & combattuta, la refe con questa conditione; che se il Legato con giusti soccorsi non Monza si mandaua à leuar l'affedio, egli falue le robbe con la guardia ne potesse vícire, rende al-liviscon Percioche già s'era fuggito il Fiammingo di notte disperando d'hauer più soc-ti, corfo, e Pafferin dalla Torre venendo à soccorrere gli assediati, era stato rotto invna battaglia di caualli da Marco alla Torre Tignosa: & questo medefimo poco dianzi con la istessa fortuna di guerra, haucua rotto vna banda d'huomini d'arme Narbonesi à Carà sopra il Lambro, mentre che quiui negligentemente faceuano la guardia. Hora poi che così grandi eserciti de'nimici furono spenti ò per ferro, ò per pestilenza, Galeazzo vincitore huomo d'eccellentissimo giudicio, deliberò in ogni modo procacciarli la pace, percioche si conosceua inferiore alle inestinguibili, & sempre mai più viue forze de suoi potentissimi nimici; & giudicaua cola molto pericolosa spesse volte combattendo far proua delle forze, & tante. volte prouocare la inftabile fortuna. Era prigione Raimondo Cardona Capitan generale de nimici, huomo vieno di graue, & accorto ingegno ; perche giudicando costui huomo sufficiente da impetrargli la pace dal Papa, lo lasciò di prigione : zo con-& così fingolarmente mostrò ch'e' fosse fuggito, che duo nobilissimi giouani, & gra fuoi domestici famigliari, Becalcio Landriano, & Febo Conte, quali suggendo mulatiogli tenner compagnia furono imputati d'hauer tradito la guardia, & veramente ambaicicon fingolare infamia, & con gran dolore de parenti loro, hauendogli Ga- arori al leazzo bandito à suon di tromba, come colpeuoli di quel tradimento com-chiedet messo. Ma lo Spagnuolo (come ben conueniua à huomo generoso) fedel-la page. mente negociò questa cosa, prima à Piacenza appresso il Legato, & poi andando in Auignone appresso il Papa : doue il Landriano , & Febo con vna peculiare oratione mostrando il mandato, humilmente domandarono la pacc. Non la negò loro il Papa, confortato à ciò dal Cardona; il quale affermana ch'ella era vtile, & che gli parena tornare à commodo, & beneficio della Chiefa; s'egli mosso dalla benignità, & clemenza Christiana, riceueua nella tede, & amicitia lua coloro, che per la lingolar virtù loro erano à cuore à Dio, & alla fortuna; & come quei ch'erano inuitti in tutte le guerre, meritamente erano creduti infuperabili da coloro, che haucuano farto proua delle forze loro. Ma il Papa per configlio del Rè Roberto, il quale era fopra ciò ftato richiefto del parer fuo, domandana ; che poi che Galeazzo mutata l'affettion fua fi volena chiamare amico, & fedel vasfallo del Pontefice Romano, nel far della guerra compagno ancora volcffe effere, & hauere i medefini nimici. Ma coftui trabendo fuora

íolo

folo l'Imperatore, e i feudatari fuoi, non fù possibile à inducerlo, che promettesse mai alcuna cofa, laquale potefic effer riputata indegna dell'antichiffimo propofito Pace della famiglia sua. Hora essendosi in quel modo fatta la pace, il Cardona su messo tril pa, eti voi altra volta dal Papa, e dal Rè Roberto al gouerno d'eferciti grandi, tichieden-Visconii, dolo i Fiorentini : i quali trauagliati grandeméte da Castruccio, sondatisi ne i vecchi difegni, co forze grandi difendeuano il nome della patte Guelfa. Onde il Car-

dona portato có le Galee dalla foce del Rhodano al porto di Telamone, riccuette in Fiorenza lo scettro del generalato, e'I solenne stendardo; & accampossi contra Castruccio à Fucecchio; ma Febo e'l Landriano humanamente da lui licentiati. fe ne andarono da Galeazzo ; à i quali egli fubito restituì l'honore, & la riputation loro di prima, benche i fegreti del negocio stabilito nó paresse, che all'hora si douessero scoprire. Et ben riputaua egli c'hauendolo essi chiaramente ben seruito con liberale, & grato animo, che meritaffero d'effer liberati da tutta quella suspirtione del fimulato tradimento; i quali non dubitando punto d'acquiftarne per ciò nome d'infamia, mentre che con fedel feruigio vbidiffero à quel, che gli era Galear- imposto, haucuano adempiuto il carico d'un pericoloso vificio. Ne finalmente no de Galeazzo mancò à Castruccio congiuntissimo seco con nome publico, & priuato, aiuto à i ne à i Guelfi di Thofcana, che à tempo non gli foccorresse di gente. Percioche

sella Tof Azzo fuo figliuolo fcendendo per la via di Pontremoli à Lucca, con fettecento huomini d'arme la maggior parte Tedeschi, giunse in campo à Castraccio; & ciò fù tanto à tempo, & felicemente, che attaccata vna nobil battaglia ad Aito passo. A Cardona fu preso vn'altra volta, & gli stendardi de'Fiorentini, rotto, & fracassato tutto l'esercito insieme con i Commissari, & co i Capirani vennero in mano di Galeaz. Castruccio. Ma Galeazzo, il quale con animo inuitto tanti eserciti di congiura-

20, ab-battui li ti, e in tante battaglie fatte con varij fuccessi, finalmente acquistato memorabil nemici, vittoria haucua superato ogni cosa, pure alla fine già per tutto vincitore,& felice, da nelle non puote fuggire i tradimenti de parenti fuoi . Percioche Lodrilio, & prima parenti. contra Mattheo, & nuouamente infame per malignità di traditore, & perciò fempre inquieto, pure à tempo, come le più volte accade, più gagliardo, era titornato alla pazzia : & accresciuto la ribalderia haueua facilmente corrotto Marco fratello di Galeazzo, pieno veramente di valor di guerra, ma perciò di molta fuperbia, & di molto rancore di secreta inuidia abondante. Costui di propria narura huomo fopra ogni douere torbido, & feroce, li come quello, ch'era stato compagno di tutti i pericoli, & fingolare aiuto di tutta la vittoria, non poteua per alcun modo fopportare che'l fratello fosse signore, & padrone, ancora ch'e' fosse maggior di tempo, & miglior per auttorità di prudenza, & perche il Regno non Galear- ne capina due , violento , & furioso andana frà se discorrendo , in che modo lo è accula- potesse ottenere. Hora la venura di Lodouico Bauaro Imperatore diede occasio-

to dal fra ne ad affrettare questo tradimento, il quale chiamato da Galeazzo, per opporsi tello di alle accresciute forze del Papa, del Re Roberto, & de Fiorentini, era giunto à ne ap- Verona. Marco, & Lodrifio adunque fingendo far ciò per riuerenza andando à preiso incontrare l'Imperatore à Verona, caricato Galeazzo di molte calunnie lo accusatore. rono di ribellione; & Cane della Scala teneua anch'egli mano à questa ribalde-

ria;

ria; il quale come huomo asturo, & ambitioso ch'egli era, turbandosi le cose, aspettana dalla discordia altrui , ch'a se medesimo douesse succedere vtile. Hora cilendo guidato l'Imperatore Lodouico da Marco, & da Lodrilio, che gli andaumo iranzi, & gli mostrauano il camino per Val Camonica à Como, Galeazzo le hdo à ritrouare co honoratifima compagnia, & gli arreccò doni gratifimi à vn naoue, & non molto riccamente fornito Imperatore. Quiui più chiaramente intele il tradimento del fratello, & conobbe anco all'elempio di Cane della Scala, Franchino Rusca Tiranno di Como essergli diuenuto nimico. Era egli grauemente acculito, che troppo frettololamente, tratto dal deliderio d'acsputtarfi la pace, hauesse fatto accordo col Papa con graue danno della parte Gibellina; hauendo massimamente con maluagia, & piena di tradimento fintione restituffo à nimici il Cardona capitano di tanta importanza; & che leuata la libertà in Milano, sprezzando in tutto i parenti, & gli amici vecchi, troppo infolentemente, & superbamente regnasse. Oltra queste ancora v'haucuano aggiunto accuse di grandissima offesa, doue Galeazzo posto in grandissimo trauaglio per volersene purgare, dicesi che con grani parole hebbe à dire in questo modo; mentre che Marco mio fratello crudelmente mi ferifce, fuor di propolito impiaga le stesso; perche intendendo ciò Marco da gli amici, che gliele riportarono acutamente rispole, di ciò c'habbia da essere vegaselo Galeazzo, il quale regnando solo per Dio, che non mostra già d'hauer fratello. Ma l'Imperatore prolungò quella differenza. Er partito da Como venne à Monza à Milano, doue inanzi di lui era venuto Galcazzo per proueder magnificamente, & con prestezza cio ch'apparteneua all'ornamento d'una solenne pompa. Fù L'Impedunque riceuuto l'Imperatore con liberale spesa, & con splendore veramente ratore e reale,& finalmente à di primo di Giugno fu coronato della corona di ferro nella in Mila-Chiefa di Santo Ambrogio, doue gli diede l'infegne Guido Tarlati Vescouo no cond'Arezzo; il quale faceua il capo di parte Gibellina in Italia : vi fu presente an- regiacora Can della Scala, il quale per ornare la compagnia dell'Imperatore hauca & è comenato seco mille huomini d'arme, & alcune squadre di pedoni eletti, per mo- ronato. strargli l'affettion sua verso di lui. Costui insiammato di profonda ambitione, offerendoli gradifimi danari domandaua all'Imperatore di effere eletto Prencipe di Milano per ragion dell'Imperio. Et già haucua egli appresso i Baroni Tedeschi con maligno giudicio condannato Galeazzo come rubello, benche fenza alcun certo indicio non ancora chiamato à dir la ragion sua dinanzi al Tribunale dell'Imperatore. Ma Cesare sospeso da molto graue pensiero di dubbiolo configlio, non fapeua veder quel, ch'egli hauesse da fare. Perche rispose in modo à Can della Scala, che non gli leuò la speranza; e in tanto si venne à feruire delle sue genei presenti per l'impresa, che voleua fare. In questo mezzo adopraua ogni cura in farfi, che i foldati vecchi del fangue Tedelco obligati à Galeazzo con stipendi, & benefici perpetui, infin dalla memoria del Magno Mattheo, & d'Otho, mutaffer la fede, & ributtato l'antico, à lui faceffero giuramento nuouo, & ben pareua, ch'egli domandasse cosa ragioneuole, domandando, che per falute, & riputatione di lui, & della nation Tedefca, con fermissimo

Н

confentimento

confentimento voleffero rifguardare l'Aquila, infegna dell'Imperio Romano, & difendere quella. & accópagnarlo à Roma; percioche tofto erano per riportarne da luignoffe paghe, & premi degni della fede loro. Onde fenza dimora mutando fegretamente fede, i Tedefchi con gran ribalderia, fe non che la prefenza dell'Imperatore la feemaua; fi comandaro vu folenne concilio à i baroni dotte fi chiamato Galeazzo infieme co i fratelli, & Azzo fuo figliuolo. Allhora fù, che calmini Marco vici fraora, & fputando veleno crudele alla fua famiglia, & finalmente à fe dira-ffetimo mortide, fupplicheuolmente domandò all'Imperatore, che relituife la litello-bertà di ragione, & di giufitia alla Città, 1a quale era opprefia, & poco meno ch'efitta per la inuficta i trannide del floperbo fratello; & fe ig jutifitimo Imperatore faceua quefta gratia à i miferi Cittadini, i Milanefi gli baurebbono dato

Marco vici tnora, & ipatando vecino crudele alla lua lamigita, & inalimente a la efefio mortiale, ipapiciaculo mente domando all'Imperatore, che relitiviffe la libertà di riagione, & di giulitiria alla Città, la quale cra oppreffa, & poco meno ch'efitiata per la inufitata i trannide del fuperbo fratello. & fe il giulitifimo Imperatore faccua quefta gratia à i miferi Cittadini, i Milanefi gli haurebbono dato quanti danari faccuano biogno per pagare i foldati; & che per a daune memo non fiarbobno mai partiti dalla fede, & dell'amicitia de gli Imperatori. Era per auuentura venuco allhora il tempo di dar la paga; & Galeazzo, trousandofi molto acticuo l'erario, à cui per tre meri continui "Imperatore con infatiabile ingordigia era fato molefto, e importuno, non fenza indugio procacciaua quefti danari «effendo carico di tatara calunnia non gli porteua comandar fenza pericolo grande, effendo hoggimai corroti i gentil'huomini dalla malitia di Marco, & di Lodrifio, & trousandofi il popolo per fe fleffo delderofo di cofe nuoue hoggimai folleuato alla fiperanza della kibertà. Hora mentre che Galezzo ributtaua i deglitti, che gli erano oppoliti, il capitano della guardia fecondo l'ordine dato mendo lui, & Luchho, & Gouanni fuoi ristelli, & Azzo fuo figliuolo in va'latra came-

Golleuto alla ſperanza della kbertà. Hora mentre che Galeazzo ributtaua i describiti, che gli erano apposiți, il capiano della guardia ſcenodo l'ordine dato mendo solution lui, & Luchino, & Giouanni ſuoi fratelli, & Azzo ſuo ſigliuolo in vn'altra camenia fize, ra vicina; quaſi che l'Imperatore in diſparte dell'accuſato volcſſe più liberamente nelli, & Azzo ſuo ſigliuolo in vn'altra camenia fize, ra vicina; quaſi che l'Imperatore in diſparte dell'accuſato volcſſe più liberamente nelli, & Azzo ſuo ſigliuolo in fragli ragliar la tefla, ſe in termine di trê di non gli duanon nelle mani la Rocca substance di Monaza. La qual cola á farica, & con molte lagrime sottemen da vn forte, & casteras ſedel guardiano, eſſendo in cosi gran pericolo del marito la ſpauentata moglite per cem ſua Beatrice corſa ſin gran ſertu a Monaza, vi ſth unandota onanora Guido Tarlati, monada il quale riccueſſe la Rocca, & vi metteſſe nuoua guardia · & così due giomi dapoi nuotesta à ſente di Luglio Galeazzo con Azzo ſuo ſigliuolo, & con Luchino, & Giouanni une.

1 Vissos del tutto ingiuſta, accioche egli ſoſſe il primo à protuare il ſomo d'vnoferen on to optim propolita prigione poer la volte baſſa il ouale

la mileria dall'Imperatore medefimo, da lui proprio con grandiffimi preghi chiamaro

mato in Italia, & con tanti benefici, & doni honorato? & massimamente non s'essendo veduto prima nell'Imperatore nessun segno d'animo sdegnato, ne di volto mutato, ne veggendosi ancora nel condannato più tosto, che accusato punto di paura per l'odio susciratogli contra, scuato via il nobil rossore dell'animo infiammato? Ma il crudel defiderio d'hauer dell'oro, il quale fù sempre altifilmo, e infiniro in Lodouico, & maggiormente desto per l'accusa di Marco, che prometteua grandiffime cofe, facilmente ruppe tutte le ragioni, e i rispetti dell'adherenza antica, del beneficio nuouo, & dell'amicitia hospitale. Il di seguente per astuto configlio dell'Imperatore, furono creati ventiquattro singolari huomini vn per ciascuna Tribu, à gouernar la Republica à sembianza dell'antica libertà; Sirefti. poi fu messa vna taglia à nome d'un'accatto honorario, & molto maggior di tuisce in quello, ch'egli haueua domandato à Galcazzo. Et non molto dapoi fu eletto za la li-Guglielmo Monforte con vna banda di Tedeschi, il quale haucsie cura del tutto, bent at & fosse al gouerno del publico consiglio, & alla difesa della Città. Hauendo dall'inl'Imperatore in questo modo ordinato le cose in Milano, se n'andò à gli Orci, ca- peratostello del contado di Brescia; doue haucua comandato vna dieta, & chiamati red'intorno i Signori delle Città confederate. Quiui per mitigar l'odio di quel fatto crudele, mostrò alcune lettere in testimonio dell'accordo fatto col Papa, ritenute, secondo ch'egli diceua, presi i cauallari di Galeazzo, le quali nondimeno furono stimate da molti contrafacte, & false: si come lasció scritto il Villani scrittore delle historie Fiorentine di quel tempo, il quale faceua professione di nimico del nome de Visconti. Et già i capi della parte Gibellina storditi per la I Gibel. non aspetrata miseria di Galeazzo, quasi che da commun male, & pericolo, chia- lini odia ramente odiauano l'Imperatore, il quale con animo sospettoso, & crudele, & no l'Imgrandemente rapace crudeliffimamente debilitana le foize della parte : ma po-re. chi giorni dopò hauendo egli ottenuto aiuto di caualli dallo Scala, da quel da Este, & da Passerin Mantouano, essendosi inuiato à Roma discese in Toscana. I Pisani gli serrarono le porte, & non pareua, che volessero vbidire l'Imperatore, il quale spogliaua le Città confederate; se non che Castruccio, da cui l'Imperatore era stato amicissimamente raccolto, & aiurato di danari, aggiuntogli nuouo esfercito, minacciò a' Pisani, ch'egli haurebbe rouinato affatto il contado loro. Perche l'Imperatore hauendo punito i Pisani in danari, & tolto in sua compagnia Castruccio, se n'andò à Roma per la via Aurelia, la quale si chiama la maritima. E senza indugio alcuno per singolar fauore di Sciarra Colonna, & di Iacopo Sa- L'Impe uello fu coronato in S. Pietro; & gli diede la corona Pietro Coruaro, il quale ratore è vícito dal monastero, & messogli la mitra Papale, haueuano eletto à Sommo corona-Pontefice fotto nome di Nicola Quarto; accioche si cancellasse in Roma l'auto- ma de. rità di Giouanni legitimo Papa. Percioche Giouanni congiunto in lega col Rè Nicola Roberto, si come quello ch'era nimico capitale di parte Gibellina, chlamaua Lo- Pontesidouico Bauaro falso Imperatore, & l'haueua anco scommunicato. Et il popolo ce Scis-Romano volcua più tosto riuerire il Papa presente, che honorare il lontano; il quale per questo ancora era odiato da loro, che richiamato con molte ambascerie

haucua preposto Auignone à Roma. Mentre che si faccuano queste cose, Ca-H 2 struccio,

firaccio, il quale era già stato chiamato dall'Imperatore Duca di Lucca, di Piftoia, & di Lunigiana, accresciutigli gli honori su fatto Senator di Roma, Conte di Laterano, & Confaloniere dell'Aquila Imperiale. Et erano allhora in lui folo fondate tutte le speranze, & le forze dell'Imperatore, percioche non vi fu alcuno più valorofo di lui, ne d'acutezza d'ingegne, ne di granità di configlio; effendo anco riputato molto più felice di fortuna in ogni imprefa di guerra fopra gli altri capitani di quel tempo. Essendo costui obligato per grandissimi benefici, & fauori alla famiglia de' Visconti, non lasciana andare alcuna occasione, per raccomandare Galcazzo all'Imperatore; & pregaualo humilmente, che non volesse comportare, che i Guelfi nimici capitali dell'Imperio Romano si rallegraffero lungo tempo della miseria di quel valorosissimo huomo. Ma l'Imperatore pernon voler parere d'hauer remerariamente fatto ingiuria à huomini innocenei, più duramente rispondeux, che non si conuenia; ancora che vi si aggiunsero i continui prieghi di Sciarra, & del Sauello Signori di gratia, & d'autorita grandif-Marco f fima : & Marco pentitofi del tradimento, ch'egli haucua fatto, castigandolo, & pente scongiurandolo di ciò Castruccio, si fosse pattito dall'antica pazzia del sno crudimento dele odio; & benche con lagrime à gli occhi d'vna nobil vergogna domandaffe,

viato à che almeno fosse restituita la libertà, & la vita à suoi fratelli spogliati dello stato; fratelli, la quale poteua giudicars di douer essere breus sima in quella prigione, se l'Imcó l'Im- peratore con nome di clementia non riputaua, ch'essi per la vecchia superbia

permore fossero stati castigati à bastanza, essendo diuenuti di beatissimi, ch'erano prima, re tibe- i più infelici di tutti gli huomini del mondo. Mentre che l'Imperatore di Roma ratione · era indotto à misericordia da ranti, che ne lo pregauano, venne la nuova à Cafruccio, che i Fiorentini per tradimento d'alcuni pochi Cittadini s'erano infignoriti della Città di Piftoia. Per la qual cofa grandemente turbato, & chiaramente ancora fdegnato con l'Imperatore, percioche egli con temerari configli era riusciuto molto più grane nimico alla parte Gibellina, che alla Guelfa, menato seco i soldati suoi se ne vénne à gran giornate à Lucca, per ricuperare la Città perduta. Per la partita di questo huomo rimase l'Imperatore tutto trauagliato, percioche patina carestia di danari : e i Romani non s'affreti auano molto in prouedergliene : e le Cirtà vicine à Roma erano in disordine per le parti ; & l'effercito del Rè Roberto eli stava ferra dall'Aquila, da campagna, & da i confini di Roma : perche murò penfieri nell'animo fito; & feritto lettere ad Antio Riniviko zacco guardiano della Rosca di Monza, & à Guglielmo di Monforte Gouernari fono tore della Republica di Milano ; comandò , che i Visconti fossero cauati di pragione, & rimefsi nella libertà loro. Laonde Galcazzo infieme con i fratelli, prigio giore, a minesa prigione da i fette di Luglio fino à i vien re-fa la li-ventiscree di Marzo, con incredibile allegrezza de gli amici vecchi, & con sinbena pri golar contento de' Monzafchi fu liberato; con quelta conditione, ch'andaffero per cagion d'honore à incontrare à Pila l'Imperatore, che partius da Roma. Ma Galeazzo poi che s'hebbe curato il corpo, & messa in ordine la sua famiglia vecchia per il viaggio, & tolti feco del numero de foldati vecchi i più eletti capitani, & condottieri di canalli, volle inanzi ogn'altra cola andare à ritrouar Ca-

struccio

struccio in Toscana, si come principale autore della salute, & libertà sua racquistata, per ringratiarlo, & per communicar seco i suoi pensieri. Era costui allhora all'affedio di Pistoia, & haucuala circondara d'altifsimi argini, con questo modo di guereggiare, accioche imitando Cefare ditratore ad Alefsia, ritenendo l'effercito dentro delle trinciere, & fortificato di quà, & di là di fossa, & di riparo, facilmente potesse sostenere quei, che gli fossero viciti addosso; & accioche l'effercito de nimici di fuora, ancor che grossissimo fosse, non hauesse ardimento d'assakar i ripari : doue peritissimamente haucua posto sopra gli alti bastioni de gli argini le più grosse balestre, le quali erano in quel tempo per le bombarde di bronzo, & altre machine grandi . Coftui strettiffinamente abbracciò Galeazzo, quando e'venne; percioche egli fingolarmente l'amaua; & offeruaua molto in lui la grandezza dell'animo per le tante imprese di guerra, lequali fortemente, & valorosamente hauea fatto: peròche gli diede il gouerno di tutte le gen- Casmeri, & dell'opere ch'erano da farsi, insino à tanto che egli, il quale era per andare à cio cofti Lucca à proueder danari, folle tornato in campo. Effendo egli adunque tornato luo luodopò non molti giorni, & lodando molto i ripari maravigliofamente accrefciuti, co Gaposer questo ordine frà loro; che Galeazzo facendo d'ogn'intorno le guardie di, nell'affe-& notte difendesse i ripari di dentro contra quei , che volessero vscir fuora . Et diodi Pi eglistesse alla guardia di quelle di fuora, voltando le spalle alla città, con la maggior parte dell'escreito. Percioche i Fiorentini effendo capitano loro Filippo Sanguineto Francese, ilquale haucua preso Pistoia à tradimento, & Bekramone Baucio; costui era capitano de' caualti del Papa; oltra la numerosa fanteria, haucvano prefentato alla vista della città assediata settemila huomini d'arme; isfidando Castruccio à battaglia con continuo suon di trombe, percioche giudicauano, che voler montare su i ripari, o sforzarsi di passarui denero, essendo eglino difesi da i più valorofi capitani di quel tempo, denesse essere cosa da pazzi il tetarlo. & ancopiena di pianto alla fine. Et non molto dapoi i Fiorentini di là si partirono voltando le genti sul contado di Pisa, & di Lucca, accioche Castruccio mosso dall'incendro delle ville sue fosse costretto soccorrere i Lucchesi. Ma mentre che Cafiruccio fi faceua beffe dello sforzo di quel vil difegno; & parimente gli rinfacciana la dapocaggine loro, i Pistolesi si perderono talmente d'animo, che disperati eutti i foccorfi il refero : con questa conditione, che se frà cinque giorni l'esercito della lega non mertena dentro giusta quancità di vittonaglia, ò non tentassero la fortuna della battaglia; effi fubito falua la vita, & falui ancora i foldati apriffero le porte. Mentre che fi faceuano queste cose, vna grande,& mortal malatia assaltò Galeazzo, effendo-egli tutto arfo dal Sole del mefe d'Agosto, & stanco dalle lunghe fariche d'un continuo affedio: & percioche la febre non allentana punto della sua crudel furia, accioche più comodamente se gli provedessero gli opportuni rimedij, fu portato in lettica à Pefcia. Quiui trè giorni dopò, fu morto La mon dalla malaria, hauendo compito cinquanta vno anno dell'età fua. Et veramente te, efe ch'egli puote parere infelice, effendo cadixo da stalta fortuna; fe non che effen- di Gado egli huomo nato alle vittoric, benche fuorufcito, pur gli auenne morire nella leasso. vittoria istessa. Fù sepolto in Lucca, doue Castruccio con mirabile amore gli

fece gli vitimi honori. Et la sua sepoltura su honorata di questo Epigramma da vn Poeta secondo quel secol rozo assai sufficiente.

> Hie lacet in parua maiori dignus at vrma Sauguinis Anguigeri Galeat et gloria belli Magnanimus; contemptor opum (formag, decuus Exiulis hune virtus, mala fors mox fortiter vofic Quam rursus vincens, simul et virtune refringens Filter decedis, felix et in afra recedit.

Ne Cafruccio anch'egli fopranifelungo tépo alla vittoria, & alla gloria fua, percioche fopragiungendolo va petileinte autumo, & venutogi van febre per fatiche della medetima guerra di Piltoia, in ifazio di venti giorni accompagnò la morre di Galeazzo; huomo fenza alcun dubio per valor di guerra da effer pargonato co i capitani antichis; fei a home di tiranno per l'opre fue crudeli efpo-flo all'odio delle perfone, facilmente non caricafe la fama di qual fivoglia eccellente vitrù. Mori minor di tempo di trè anni, che Galeazzo; talmente, che l'acerbo destino non gli tagliaua il corfo della vita, era creduto che doueffe arriuare alla riputatione di capitano perfetto. Benche il Machiauello l'ingentio malusgiamente corrompendo la fede dell'inflorie, & sfaccia-

tiffmamente motteggiando contra questo terribil nimico della partía sia, mentre che con fasistà, se l'asciuamente ferineua Ja sua via per mouer risto, se fasistica, questo solo malignamente intele,cioè, che la singolare autorira di Nicolò Tegrimo Lucchefe, si quale sincerissimamente ferine in latino il tutto di Castruccio, framettendos la bugia sua, s'inalzi molto più appresso quei,

che verranno.





E dipinta l'effigie d'Azzo di mano d'ottimo Pittore nella Chiefa di S. Gottardo da lui fabricata à man finifitra nell'entrare, parimente in S.Marco fuor di Porta Beartie; a Maeuui vna fatura di finifimo marmo, e di bellifilimo ladoro fopra il fuo sepolero, dalla quale è causto il prefente ritratto.



## VITA

# DI AZZO

ARGOMENTO.

Acco nato frò à calamizà de faoi parcasi (apporto infelies è adolefienza in effitie, et a gionessi prizimiero, hobbe fimile à Caled gas la padre bellios fi i prissi, eri protrè van forte, c. animaja cofi anca dall'ano Matthes. Solenò con andace virriò la cadente fortuna della fine famifial. Artichisis dall'imperatore del principato paterna, alla già quello i camfini. Potca pares infame por la moste di Marco fao Zio, che con rabbio la insunita a corcana fipogliarla del principato, e della vita, fo figilia la mantella and al lui insuncana peropera d'Ambregia il fano, fo fini su una nunta evoduto in forma di bellicofe canalitero per lui combattere. Mort (inna figiliali montre fii verda eguante cale il fortuna dei maggior gloria a.



ZZO di valor di guerra, & d'altifimo spirito, di coflante ingegno facilimente eguale à Galeazzo son padre, ma di efficace prudenza, & di lunga fotrezza. d'animo inuitro molto simile à Martiheo sio ausolo, al quello.che con la sua mirabil virti rileus lo staro della sua faniglia, ch'eracaduto, & ciò fece e gli ancora con anna felicità, che ricuperata la signoria, aupulio grandemente in pochi anni i confini di su Imperio. Ma da principio gli interesenneto di molte aduerità; percioche nato, & all'uato in essiglio, passo la fanciullezza, & l'adolectenza forza alcuna cerra lode. Es finalmente

cifendo hoggi mai fatto hoomo, mefio dal padre alla guardia di Piacenza. 2 and ando eglic on grandifima ferra a Milano per foccortere lo fiato loro quafe che ruinato, nello típatio d'una hora perdè quella città guadapata con tarre fatiche; che gliete rolle Vergufio Lando, il quale armato con van valoro banda d'hoomini d'arme del Legato Cardinale, & con vna gran quantità di fivorulciti v'entrò dentro, & per non s'incontrate nelle genti d'Azzo a le quali viciaumo contra lui, che veniua, fece diuerti fittada da loro: & tanta fui la preflezza di Vergufio, quando entrò dentro, che Azzo hauendo hauto breu i pratio

spatio da suggire, à fatica scampo dalle mani de'nimici : aiutandolo in ciò grandemente la madre, la quale peníatoli vn configlio non meno improuifo, che prudente vtile, cioè, spandendo alcuni sacchetti di ducati d'oro sù la soglia della casa, attume. ritardò alquanto à raccoglicrli coloro, che voleuano entrare. Era Vergusio della ma huomo valorofo in guerra, ma fempre inquiero per il fuo torbidiffimo ingegno; dalli neil quale benche capo della fattion Gibellina, nondimeno mutando volontà mici. s'era ricorlo al Legaro, percioche Galeazzo lasciuamente haueua tétato l'honefià di sua moglie. Ma Azzo raccolto le sue genti, & accresciuto delle forze de Azzo pre dei Bor Ferrarefi, & Mantouani, prefe Borgo San Donino; & diligentemente fortifica- go San tolo, & valorosamente mantenuto quella terra contra i nimici, guerreggiò con Donino. elli fino à quel tempo, che Galeazzo poi ch'egli hebbe vinto, & preso il Cardona, & rotto l'effercito suo, & racquistato Monza, mandò soccorso à Castruccio in Tholcana, che gliclo chiedeua. Perciohe i Fiorentini haueuano affoldato nuoue bande di caualli della Francia, & congiunto le loro genti con quelle del Rè Roberto, & del Papa, haucuano fatto Capitan generale d'uno esercito grande il Cardona; il quale nousmente licentiato da Galeazzo era andato dal Papa: di maniera, che Castruccio cominciò à dubitare di se stesso, & su costretto. à domandar foccorfo da' fuoi confederati, & massimamente da Galeazzo, da Passerin Mantouano, & da Can della Scala. Per la qual cola essendosi già ragunato infieme i foccorfi , le genti de'Fiorentini , & del Legato haueuano strettamente. affediato in Borgo S. Donino Azzo, il quale s'inuiaua all'Apennino per difcendere in Thoscana; accioche Castruccio perduta la speranza del soccorso, prima che si gli potesse dare aiuto, fosse oppresso dal Cardona à Fucecchio. Ma con dishonor grande di coloro che affediauano, fu messa la vittouaglia nella terra; & appresso v'entrorno le fresche fanterie, e i caualli della lega: Azzo menate fuora l'infegne fuggendo i nimici di combattere passò con ottocento huomini d'arme per la via di Pontremoli à ritrouar Castruccio, & ciò sù cosi à tempo; che non potendoli prolungar più la battaglia, per efferfi appreffati gli eferciti, Castruccio si rallegrò molto della venuta sua; & il Cardona ne prese tristo augurio, hauendo veduto le Biscie fatali à lui risplendere ne gli stendardi. Et all'incontro Azzo prese lieto Augurio di quella vittoria, come si legge scritto da M. Francesco Petrarca con queste parole. Azzo Visconte, che su poi Signore di Milano, giouane veramente vittoriolo, prima che fosse vinto dalle gotte partito di commandamento del padre paísò l'Apennino con l'esercito; & poi ch'egli hebbe vinto i nimici apprello Altopallo, ellendo però Capitano Castruccio, ma aiutato dal suo singolar valore, con l'istessa furia, & fortuna si riuolfe à vincere i Bolognesi. In quella espeditione essendo egli per aucutura sceso da cauallo, & postosi à riposare, vna gran Biscia senza che alcuno de compagni vna Bisfe ne accorgesse, entrò nell'elmo ch'era posto qui ui appresso: perche ritornan. cia entrò do egli à metterfelo in capo, ella co' suoi torti, & horribili giri, ma però senza mo di fargli alcun male fe ne scese giù per le belle gote di quell'animoso guerriero. Azzopoi Onde il valorolo giouane no la lasciando offendere da nessuno, ne prese augurio lenzano. d'vna doppia vittoria, massimamente perche eg!i portaua la Biscia per insegna cancento

cia, la di guerra. Et non molto dapoi fuccesse quella nobil battaglia a i Altopasso. nella quale Castruccio vincitore aiutato dal singolar valore d'Azzo, ruppe tutro gui de nella quale Catructio vinciore and ano ambienti i Capitani, & mailima-la gii fi Pefercito de nincio i hauendo fatto prigioni quali tutti i Capitani, & mailima-auguno

loggiamenti: doue poco dapoi ornò di questi prigioni e spoglie vno splendissimo trionfo all'yfanza Romana; nella qual pompa effendo menati inanzi al card'Azza ro il Cardona, & Vrlimbaca Tedesco, & Guglielmo Natseio Francese, & molti a illustri Capitani di caualli Catalani, & Narboneli infieme con i Commissari za delli Fiorentini, diedero vn gratissimo spettacolo al popolo di Lucca. Ma Castruc-Romani cio giudicando, che fosse di valersi della vittoria d'Altopasso, subito accostò l'efercito vincitore alle mura di Fiorenza, guastando le delitie de borghi, & abbrucciando molti edifici sù gli occhi de nimici. In quella espeditione Azzo stando à veder in ciò i Fiorentini sù le mura fece correre vn pallio di velluto cremefi Azzodei da i caualli nell'Isola d'Arno, per ischemire i Fiorentini, rendendo loro il cam-

fia defio bio della villania, i quali boriofamente haucuano fatto fimili giochi effendo rentinifi assediato Milano inanzi alla potta di Como. Hauendo poi Azzo magnificaallediato Mulano Inanzi ania potta di Colore i di Giorni di Colore di Giorni di Paferin Mantonano, & del Signor di la dama nel 100 nel contado di Modona con le genti di Paferin Mantonano, & del Signor di la dama nel 100 nel contado di Modona con le genti di Paferin Mantonano, & del Signor di la dama nel 100 nel contado di Modona con le genti di Paferin Mantonano, & del Signor di la dama nel 100 nel contado di Modona con le genti di Paferin Mantonano, & del Signor di la dama nel 100 la d'Amo Ferrara contra l'efercito de Bolognefi, il quale à inftanza del Legato era fopra Modona, & Reggio. Er non molto dapoi hauendo rotto i nimici appresso al Panaro, hebbe vn'altra vittoria quasi eguale à quella di Toscana; & di là con doppia lode andò à ritrouare il padre à Milano. Venne poi l'anno, per la crudel venuta di Lodouico Bauaro Imperatore, infelice alla famiglia de' Visconti, e quali à tutta Italia, nel quale Azzo infieme col Padre, & co i Zij indegnamente fu posto in prigione. Ma poi che su purgata l'inuidia, restituito in libertà col padre, & co' zij, benche sentisse gran dolore della immatura morte di Galeazzo suo padre, & che in vn medemo tempo fosse importunamente ancora passato di questa vita Castruccio: & veggendo ancora quasi tutte troncate le sperã. ze da quella nuoua,e non aspettata calamità; non però punto (come ben conueniua à vn înipote del Magno Mattheo ) si perdè d'animo , si ch'egli con inuirto valore non prouasse ogni cosa per folleuar la fortuna sua. La somma del suo difegno fu questa, di non mancare della sua fede data: & di domandare humilmente dall'Imperator folo, da cui haueua riceunto la ferita, ainto di rimedio presente: poi che Marco suo zio ingannato dal suo infame consilio, & preso chiaramente ad hauere in odio l'Imperatore, il quale senz'alcun dubbio hauendo riceutto certi, & ben pochi danari da nimici, ruinaua in ogni luogo la riputatione dell'Imperio, e le forze della parte Gibellina : era ritornato in cetuello : percioche l'Imperatore pregandolo di ciò Marco, dopo la partita di Castruccio mezo sdegnato di Roma haueua cauato i fuoi fratelli di prigione, fi come quello, ch'era spauentato dall'imprese, le quali prosperamente succedeuano alla parte contraria. & con manifesta vergogna della sua conscienza temeua grande. mente, che gli amici, & adherenti suoi non fi gli ribellassero. Andato dunque Azzo con Giouanni suo zio à ritrouare l'Imperatore à Pisa, dopo molti ragiona-

menti.

menti, siutaro in ciò ancora norabilmente da Marco, & promesfogli di pagare fino alla fomma di trecento mila ducati, ottenne da lui d'effer chiamato Prenci- Azro ottene al pe dell'imperio paterno. Era all'hora l'Imperatore posto in grandissimi traua-nome di gli, & fopra tutto opprefio da vno estremo bisogno di danari : & per auentura in Preucipe quel tempo le genti del Re Roberto, effendo lor Capitano Bertoldo Orfino, no domi haueuano cacciato gli vificiali Imperiali della Città di Roma. L'auttorità di nio dall Papa Giouanni col fauore di Iacopo Colonna era grande appreffo il popolo, i tore. fauori de' Gibellini, per la maggior parte s'erano raffreddati; percioche egli haucua à gran torto tormentato Saluestro Catto capo di parte in Viterbo, per impadronirsi senza alcuna ragione de' suoi danari, i quali si diceua, ch'erano infiniti. Ma vna gran paura era entrata addoffo l'Imperatore, perche i Tedeschi di Saffonia, e i Chari, ch'erano la più valorofa parte dell'efercito, ammuttinandosi, & domandando le debite paghe s'erano partiti da i Vindelici, & da i Sueui; co i quali poco dianzi haucuano faito vna fanguinofa briga à Velitri, & all'hora per auentura rinouato l'odio, & sprezzato il comandamento dell'Imperatore licenciofamente faccheggiauano il contado di Pifa, & di Lucca : & finalmente accampatifi fu'l monte Verde, il quale luogo fopra Viuinaio già molto prima fortificato da Castruccio hà molte comodità da far preda, haueuano talmente mesfo in spauento e calamità la contrada d'intomo; che gli habitatori per paura d'essere abbrucciati erano costretti portar loro vittouaglia, vestimenti, & altre cose necessarie alla guerra. Percioche poco dianzi in quel di Lucca saccheggiato, & atfo la terra haucuano crudeliffimamente tagliato à pezzi gli habitatori della terra di Camaiore; perche essi gli haucuano fatto vn poco di contrasto nel volere entrare. Dubitaua anco l'Imperatore, che quella banda, ch'era d'ottocento huomini d'arme, si come quei, che senza alcuna vergogna s'erano ammuttinati, come hoggimai vendibili, non si fossero accostati à i Fiorentini, i quali prometteuano loro grosse paghe. Et per queste cagioni facilmente si conuenne che l'Imperatore, che Marco fosse mandato à i Sassoni; & egli promettesse loro la metà de'danari di Azzo debito loro dall'Imperatore per se paghe corfe; e in questo mezo fosse appressoloro per istatico della fede data; l'altra parte fosse pagata in certe pensioni in Milano a i Procuratori dell'Imperatore, Marco Non rifiutò Marco questa conditione, per raddolcire l'inuidia del passato male-procura ficio con nuoua qualità di benificio ; & cosi fu riceunto da i Sassoni per malleua-fininina dore di vna tanta fomina. Aggiunfe ancora l'Imperatore vn nuouo dono, poi ingiuria ch'egli hebbe fegnato, & fortofcritto i prinilegi, per obligarfi tanto maggior- fatta da mente i Vilconti; parendogli che l'ingiurie vecchie si douessero cancellare col zocon... far loro di molti benifici. Percioche Giouanni suo zio, fu fatto Cardinale nel muonibe Concistorio à petitione dell'Imperatore da Nicola Pontessee Scismatico; ma verso di essendo egli huomo di molta gravità, " & prudenza, rendendogli gratie riconob- quello. be bene il beneficio, per non parere di sprezzarlo; ma non volle però portar Gionani mai l'habito ne l'honor del capello roffo, ciò chiaramente per far piacere à Gio-Visconte uanni legitimo Papa, & veramente con fingolar laude, & vtile di lui; perche la dell'a egli gli diede poi il Vescouato di Nouara : il quale cambiatolo poi con Aicardo Impera--

tere far. Camedoio egli fu fatto Arciue (couo di Milano. Azzo, & Giouanni partendo male da Difa portarono à Monza i priudiegi dell'Imperatore, petre Guglicimo di Miosa. Monforte pieno d'inuidia, ediendo eglino riceusti per tutto con grandifima scienni, allegrezza de Cittadini, che gli andauano incontra, non gli volle riceuser in o, fi. miliano, ma pagando effi prefiamente i danari; tofto rifolic rola dimora di lui: "mente de coli i Monforte tutto flordito per il dolore del perduro gouerno, se ne ritoradi hon no in Lamagna. Azzo dapoi accato i danari da gli antici, & adherenti vecchi, e more, se dalla camera del commune, per pagargii al Procuratore dell'Imperatore, ch'era focali:

edder gato, d'un'animo rapace, & però egli facilmente prepofe il guadagno de'danari alla fede, ell'honore. Percioche hauendo egli ficollo quali la quarta parte di tutti i danari promotifi, volle più tollo fuggire in Lamagna, che ritomare all'Imperatore chella feranza di potere hauer più quei danari, & pec quefto sdegnarii i Safoni, con animo atrabbiato per trar danari d'ogni luogo, miffe vna groffa taglia à Pifani, licentiò di prigione Raimondo Cardona, & alcuni gentil huomini Fiorentini, i quali fi ritoliero con danari, tolfe alla moglie di Caftruccio i preitofi omamenti delle fue gioie; cacciò di Luccai figliato i figliato di Pida, di della ficonta di Pida, & dicela cacciò di Luccai figliatori del figliato di Pida o della Cirtà

L'impetrante, tendo di Píras auiò à Milano. Ma i Milanefi non vollero riceuter nella Cirrante, tendo di Píras auiò à Milano. Ma i Milanefi non vollero riceuter nella Cirper la taloro quel Tiranno crudele, & auaro, e così in questo modo escluso fi volme auni to per andare a Monza. Era guardata questa terra dalle genei d'Azzo, per la me auni to per andare a Monza. Era guardata questa terra dalle genei d'Azzo, per la me auni to per andare a Monza. Era guardata questa terra delle pente incontra : ne pri del delle fostanze loro, venendo egli per entrarui gli ferrarono le porte incontra : ne pri del ano poe la Rocca si poetua entrare nella terra, percioche il foume del Lambro delle fostanze loro, e quei che volcusano passario, associamente della contra della sociamente.

era gonnato, a quelciae voicuano panarito, arrogauano nic corrence. A quetto modo l'Imperatore (chemito, portando egilia pena della fua infama mauritia, fi voltò à Pauia; doue effendogli pagari danari da Azzo facilmente acquetoffi, Er non molto dapoi forrendo eglia giudi da ladrone, pubbando le Città confederate; ne ritrouando à fuoi penfieri alcuna riucita degna del nome Imperiale, vikome egualimente odiolo a Gibellmi, sè à Guelfi, fen er itornò in Lamagna. In que desdodi (fio mezo i Safioni, ch'erano in Monte Cerulco, maraulgilati della viriù di lui di priperio, chaggio, & prigione, ch'egli era fecero fuo capitano Marco, il quale col fuo de la controla del c

tadini della contraria parte furono messe à sacco. & poi acquetato il romore furono gridati Signori i figliuoli di Castruccio, & restituito loro lo stato paterno. Essendo felicemente successa vna sì grande impresa, & fatti ricchi i soldati, Marco parendogli che fosse da valersi della fortuna, fece vn trattato con Fatio Signore di Donoratico, il quale era capo della nobilrà di Pifa, di voler rimettere i Pisani in libertà, & di caceiarne gli vificiali dell'Imperatore. Ne l'ingannò punto il defiderio suo. Pereioche Mareo partendosi di Lucca con vna grossa banda di caualli, fu tolto dentro in Pifa da Fatio; attaccossi vna gran battaglia, & fubito gli Imperiali per il Ponte vecchio furono eacciati nell'altra parte della Città: & dal popolo armato fu gridato il nome di libertà. E il Tarlato d'Arez- Maco zo, messo alla guardia di Pisa dall'Imperatore, poiche si vidde tolto in mezo dai seccia si Saffoni, e i suoiesser rotti, sforzatosi di combattere i ponsi presi, con quella ban- li dapisa da, che gli era rimafa, disperate le cose se ne vsei della Città. Althora suche i Pifani, i quali erano stati interdesti da Papa Giouanni, meritarono d'essere assolti; pereioche s'erano ribellati dall'Imperatore condannato da lui, & fù da loro di publico consentimento tradito. Nicola falso Pontesice, il quale l'Imperator falso pon partendo haucua raccomandato à Fatio. Costui essendo poi condotto con le refice. Galee del Papa in Auignone, infelice & milero più tofto per altrui peccato, che more in suo, morì in vna oseura prigione. Ma Marco come singolare auttore della li-prigione bertà loro riconosciuto da i Pisani, & da Fatio con doni grandi, poiche con honorato successo si vidde libero dalle mani de Sassoni, fermatosi di voler negociare cose maggiori, riceuuta la fede se n'andò à Fiorenza. Offeriua costui à gli Otto di balia à nome de Sa sioni la Città di Lucca, se paganano ottanta mila ducati, con questa conditione, che forto la fede publica fosse lasciato luogo honorato à i figliuoli di Castruccio nella parria loro. In questo mezo accioche i danari con buona fede si potessero pagare, i Sassoni haurebbono riccuuto nella Rocca Augusta la guardia de' soldati Fiorentini; & haurebbono dato loro per ostaggi alcuni de' più fingolari capitani. Era l'occasione dall'acquistare vna Città di tanta importanza gratifima fopra modo al popolo Fiorentino: ma alcuni cittadini partiali, de i quali era capo Simon della Tofa, impediuano grandemente, che questo partito non si vincesse, mossi dall'inuidia della lode di coloro, i quali si sforzauano di perfuadere, che questa oceasione non era da perdere, dicendo che oltra la carestia de danari e haucua il comune, non parcua loro, che fosse da sidarsi di Marco, come antico, & capital nimico loro, & malsimamente à i Tedeschi, huomini di cosi instabil fede, con tanto perieolo di perdere i danari : ne pareua anco loro, che si douesse perdonare i figliuoli del Tiranno, i quali erano nuouamente stati loro crudelissimi nimici. Ma non però mancauano de cittadini, i quali come defiderofi d'aecrefcere lo ftato della Signoria, & amici della patria, liberalmente s'offeriuano di voler sborfare quei danari de' fuoi propri per comprate quella città, pur che fossero loro consegnate per trè anni l'entrate di Lucca. come era bene honesto. In questo mezo vennero i principali de' Sassoni chiamati da Marco à Fiorenza, & frà questi Bambergo Signore, & Arnaldo maestro del campo, per accordarsi dinanzi à gli Otto de gli ostaggi, & della somma di da-

naci.

punita la tardanza de' Fiorentini, venderono à Gherardino Spinola Geneuese la Città di Lucca, la Rocca d'Augusta, & la Signoria intera della Città, con tanto dolore del popolo Fiorentino (degnato, che quafi tutti gli ordini hebbero à lapi-Marco dar per ciò Simon della Tofa. Hora Marco apertamente Idegnato con Azzo, dimono perche non punto liberalmente, ne diligentemente haucua proueduto i danari cerca di per riscuoterlo, era tornato alla fatal pazzia dell'odio antico, & della sua naturale ad Azzo ambitione : talmente , che giurò di volere effere confederato del Papa , del Rè fuo nipo Roberto, & della Republica Fiorentina, se l'aiutauano di soccorso, & di danari à cacciare Azzo. Percioche egli speraua, che i Sassoni, i quali hoggimai s'erano in tutto ribellati dall'Imperator Lodouico, continuamente doucsiero feguitar il nome suo illustre in tutte le guerre, tratti da grosse paghe, & da nuova preda. Tramato che egli hebbe questa ribalderia, & stabilito l'accordo, hauendo per trenta giorni continui liberamente hauuto feco à mangiare in Fiorenza huomini nobili, & honorati nella militia, & parendo si come quel, ch'era d'alta statura, d'altissimo animo, & di singolar' eloquenza, degno del paterno Imperio; essendogli stato donato del publico mille ducati d'oro gigliati, se n'andò a Bologna; & partedo gli fù dato in compagnia il figliuolo del Podestà, il quale era cittadino Bolognefe: haueuano gli Otto di balia eletto questo giouine d'vn singolare ingegno, perche doucsse menare Marco al Legato, per confermare alla presenza fua rinouata la fede del facramento il sutto con quell'ordine, ch'era stato da lui promesso, & stabilito in Fiorenza. Perche Marco gonfiato d'una grande speranza, partendofi da Bologna fe n'andò a Milano, doue fu raccolto da Azzo, & da i fratelli con molto honore, & veramente con allegro volto. Ma mentre, ch'egli si procacciana d'amicitia per far nouità, come egli haucua disegnato à vtil fuo, & rentaua gli amici vecchi, & con animo torbido, & feroce faceua d'aspri difegni per occupar lo stato; i suoi scelerati, & temerari pensieri sutono ageuolmente (coperti da Azzo, da Giouanni, & da Luchino. Percioche egli con parole, & con volto furiofo fi doleua, ch'esfi l'haucsfero lasciato tanto tempo contra la fede data apprello huomini Barbari, & crudeli, & era per auuentura allhora fatto più amaro, & più torbido di se stesso; percioch egli mosso da subita colera. essendo innamorato d'una nobil donna moglie di Othorino Visconte sfacciatamente gliele hancua tolta per forza, & affogatola poi à Rofato nella profonda foffa della rocca; perche ella con leggerezza donnesca fingendo d'effer gravida di lui, s'hauea prefo per fuo vn bambino d'un'altra donna. Ma egli le pofe tanto odio per quell'inganno, che infuriato dal martello d'amore, poi che l'hebbe. motta, tardi pentiro della fua precipitofa vendetta, la piangeua; & perciò nuono furore era entrato nella fua trauaghata mente. A questo modo Azzo, & i zii per molti indicij chiaramente indopinando quel che Marco difegnaua, & tentaua di farc, congiurando infieme con fingolar confentimento, deliberarono in ogni modo di fuggire la rabbia di quella crudel bestia, & di punire l'horribil trattato del

del primo tradimento. Perche fenza indugio menato Marco dopo mangiare Maroo nella corre dell'Arena in camera, fotto specie di volergli parlare, fu preso d'alcu-Visconte ni foldati della guardia, & firangolato con vno feiugatoio mefiogli alla gola, fenza che strepito alcuno si leuasse per la morte sua; che nessun pianse il corpo mor- mentodo ro tratto giù da vna fenestra in publico; & come s'egli vi si fosse gettato da se stef. Azzo, de lo, honorato di lontuole effequie, fù lepolto à Santo Euftorgio nella lepoltura de ni, & di fuoi maggiori. Fù però cortesemente licentiato da Azzo il figliuolo del Pode-coniraftà di Fiorenza, ancor che fosse consapeuole di tutto il trattato, & hauesse vedu- ii m to l'horribil fine di Marco. Et non molto dapoi venne in Italia con vn grotto me e fira effercito Giouanni Rè di Bohemia, il quale fii figliuolo di Arrigo Celare, & di voa ca-Carlo Quarto Imperatore, non del tutto nimico a Lodouico Bauaro, ne anco mera co amico della parte Guelfa. Furono i primi i Bergamaschi à riceuerlo, & Azzo garoio. per cagion di rinouare l'amicitia, la quale i fuoi maggiori haucuano hauuto grandiffima con Arrigo padre di lui, non dubitò d'andare à ritrouare il Rè di Bohe- tadigi mia di la d'Adda, & portolli doni dignissimi dell'uno, & dell'altro. Accrebbe manni Rè quell'arto di Azzo ripuratione al Bohemo, & Azzo anch'egli da quel parlamen- mia in... to riportò appresso i confederati, e i nimici suoi opinione dello stabilimento del Italia, e fuo stato, con tal successo, che da i Vercellesi su fatto Signore della Città loro. Il accom-Et non molto dapoi i Bergamaschi trauagliati dal Bohemo pet l'ingiurie della famigli guardia sua, si diedero ad Azzo. Percioche Giouanni con vn gran corso insi-da Azzo. gnoritoli di Brescia, di Cremona, di Pauia, di Parma, di Reggio, & di Modona, paffato l'Apennino, haueua prefo Lucca, cacciato della Città Gherardino, & fatto ritirare ancora l'efercito Fiorentino, il quale essendone capitano Beltramo Baucio, haucua affediato Lucca. Questo successo di cose spauento grandemente così i Gibellini, come i Guelfi, & tanto maggiormente che'l Bohemo era venuto à parlamento col Legato del Papa; & ragionauali, che Filippo Rè di Francia haueua (ecretamente fatto accordo col Papa, che con la scorta del Rè di Bohemia loggiogassero ogni cosa, & partissero frà loro le Città d'Italia. Percioche il Bohemo era fornito de danari Francesi. Et per queste cagioni i Fiorentini si come quelli ch'erano quafi abbandonati dal Rè Roberto, per paura del nimico nuouo, furono costretti per vtile commune far lega co i nimici vecchi . Fecero lega dunque col popolo Fiorentino Azzo, Mastino della Scala, Passerin Mantouano, e Obizo Ferrarele, con questa conuentione; che congiunte le lor forze infieme fi faceffe la guerra : & che delle Città, che s'acquiftaffero Cremona toccasse ad Azzo, Parma à Mastino, Reggio al Mantouano, Modona à Obizo, & Luc- s'inferio ca à i Fiorentini. Et di là à pochi giorni combattendo Ferrara l'esercito del Cremo-Rè di Bohemia, fattoli vna gran giornata fu fraccallato, & rotto, felicessima-na prenmente adoperandouisi Pinalla Aliprando capitano d'Azzo. Ne la fortuna lungo ricapera tempo ritardando il corso della vittoria mancò à i desiderij de consederati, per-Piacera. che cacciato il Ponzone gouernatore per il Rè Giouanni , Azzo s'infignori di cefchino Cremona, & appresso hebbe anco Pauia, poi che hauendo cacciato i nimici Ruscagli nella Cittadella, desperato il soccorso gli costrinse à rendersi. Finalmente ricus in poteperò Piacenza, ricomperandola con danari da Francesco Scotto. Alla fine ri- fia.

duse à tale Franceschino Rusca Signor di Como, poi che gli hebbe fatto di molti danni; che voluntariamente gli diede la Città, riccuendo da lui la terra di Belinzona in conforto della perduta fignoria. Ma poco inanzi à quel tempo effendo egli infermo delle gotte, corse vn gran pericolo dello stato suo assalto dal Il gran tradimento di Leodrifio. Costui hauendo già inuidia alla gloria del Magno pericolo Matteo, ben che fosse suo cugino, haucua preso il principal carico dell'ambascieche tra-ficorie, ria al Legato del Papa, accioche fotto il nome vano della libertà Matteo, e i fuoi Azzoper figliuoli fossero cacciati di Milano: & finalmente haucua crudelissimamente sodiLeo congiurato con Marco contra Galeazzo. Ne s'era mai potuto l'animo suo in-

quieto, & mutabile per l'ambitione vincere, ne mitigarsi per alcun dono, ne ho. nore, che gli fosse fatto : si ch'egli potesse patire, che Azzo fosse Signore dello stato. Preso dunque dall'antica pazzia, & menato seco con non pensata ribellione vna banda di Tedeschi, prima se n'ando da Fraceschino Rusca, & poi à Verona à ritrouare Mastino della Scala; & hauendo assoldato alcune fanterie di Grigioni, & di Suizzeri, caualleria Tedesca, & vna grossa banda di fuorusciti, se ne venne all'Adda; ne potette essere impedito, che non passasse, benche Pinalla Aliprando guardaíse l'altra riua del fiume. Per quella improuisa giunta di gente straniera su fatta vna spauentosa, & miserabil suga di contadini per quasi tutto il Contado di Milano; percioche allhora le neui molto alte, copriuano le campagne del terreno herbolo; & non haucuano i bestiami minuti, & grossi (faluandofi ne i luoghi più ficuri abbandonati i pafcoli) comodità d'hauer paftu-La dilige ra. Onde Azzo quantunque infermo de i piedi, non scemò punto della prestezzo infar za , & diligenza fua in raccorre foldati da turti i luoghi più forti con fubite guar-

riulcir va die, fin che si raunasseto i soccorsi. Percioche alcuni giorni inanzi, che i nimici nilisfor-zi delli passassero l'Adda, haucua inteso peralcune spie quel che tentaua Leodrisso à nemici. Verona : di maniera, che d'hora in hora s'aspettauano i soccorsi richiesti à tempo & già inuiati da i vicini, & confederati Principi. Raccolto dunque infieme foccorfi grandi da Genoua, da Ferrara, & da Piacenza, Luchino fuo zio capitan vecchio, e in molte battaglie auuenturato, menò fuor di Milano per andare incontra i nimici la caualleria di tutta la nobiltà, & vna fanteria scelta de i più valorosi La bat- Cittadini. Erafi fermato Leodrifio alla Villa di Neruiano dodeci miglia lungi taglia à dalla Città; perche senza dimora presentatosi alla vista de'nimici, mise à ordine le squadre, & diede il segno di venire alle mani. Ma spingendo inanzi Luchino.

la prima squadra di Leodrisio fu rotta; mà all'incontro i Grigioni, e i Tedeschi

fecondo il lor costume serrati insieme, sostennero la seconda furia; & hauendo morti i primi gagliardamente vrtauano la caualleria di Luchino scorsa troppo inanzi: molri di qua, & di là ne morirono, & d'ogni parte si fece vna sanguinosa, & terribil battaglia. Ma difficilmente reggendo le genti d'Azzo, & effendo hoggimai quali che in rotta, mentre che Luchino con animo grande fi sforzana tuchino di riparare la battaglia perduta, mortogli il cauallo dall'alabarde de gli Suizzeri,

è prefe. fu abbattuto, & prefo. Allhora i Barbari alzarono vn terribil grido, & affaltarono la fanteria Milanefe, difeguale à loro d'animi, & d'arme; & con tanta furia spinsero le squadre Piacentine, c'hauendo ammazzato Dondacio Maluicino

huomo

huomo fortiffimo, & Lancilotto Angofciola capitani di quelle, tutta la battaglia fi diede a fuggire. Et parue ben che Leodrilio hauelle la vittoria, se non che brogio S. Ambrogio peculiare auocato de Milanesi, fu veduto da molti in vna nuuola ved à cauallo, il quale diede foccorfo all'efercito hoggimai fconfitto. Sopragiunfe in via anco Hettor Panico con vna banda di caualli leggieri Sauoini, mandata da Lo- cobattedouico di Sauoia fuocero d'Azzo. Questa ritrouando i Grigioni disordinati, reinfore allegri, i quali attendeuano ad ammazzare, & rubare, talmente gli fraccalsò, uallere, & ruppe, che rinouatali la battaglia, & ripigliando animo, & forze tutti i più va. toglie la lorofi foldati per il nuono successo, quei di Leodrisso voltarono le spalle: & allineni Luchino legato à vn'albero fu tolto à gli Suizzeri , i quali lo guardauano; & ca Leodrifio fuggendo, venne in man de nimici. Moritono in quel giorno più Luchino che quattro mila huomini, ma fece manco lieta vittoria à Luchino, Giouanni rato, dal Flisco fratello di Fosca sua moglie capitan de' Genouesi, morto nella prima squadra. I soldati stranieri di Leodrisio per la crudeltà de contadini, mentre che andauano dispersi, e indarno cercauano di saluarsi, di mezo verno, quasi tutti morirono di freddo, & di ferite. Leodrilio co' figliuoli fu posto in vna prigione nella Rocca di S. Colombano, accioche dopo la morte d'Azzo, &di Luchino fosse saluato per la clemenza dell'Arciuescouo Giouanni. In quella campagna, doue fù combattuto tra Parabiaco, & Neruiano, Luchino & Giouanni edificarono vna Chiefa promessa a S. Ambrogio nella Rocca per memoria di di quel fatto; doue ogni anno con fingolar pompa col popolo di Milano infieme col Podeftà, & con gli Antiani à 21. di Febraro si facesse vna solenne festa. In quella Chiefa à man finistra vi si vede l'effigie di Hettor Panico con vna banda armata di Sauoini, il quale soccorre il campo rotto; il che facilmente fi conosce, veggendosi le croci bianche nelle sopraueste rosse de gli huomini d'arme, le quali sono insegne del Principe di Sauoia. Dopo quella vittoria stabilito lo stato, Azzo fece vna groffa guerra à Mastin della Scala, & finalmète vendicandosi no. Azzono. bilmente dell'inginia, gli tolse Brescia. Pacificatosi dapoi le cose, le mura di glie Bre-Milano anticamente cominciate, furono à giusta altezza condotte, fattoui à luo- tim della go à luogo alcuni baloardi più alti, doue si veggono le Biscie di marmo grandi. Scala. Conduste anco nella Città due siumicelli molto comodi à spazzare le immonditie della Città per sanità dell'aere, cioè, il Lirone, & la Cantarana; i quali già sono quali mancati : percioche per negligenza publica hoggimai à poco à poco atterrati lungo tempo è, che mancano di chi gli tenga netti. Edifico egli ancora la Azzoedi corte d'una marauigliofa magnificenza nell'Harena di tempi antichi apprefio la ficò la fronte della Chiesa Maggiore, aggiuntoui la Chiesa di S. Gottardo; la cui tor-la Chiesa re fingolare per vna nobile altezza hoggidì con marauiglia fi vede ancora . Ha: dis.Gotueua egli dotato questa Chiesa di molti, & molti pretiosi instromenti per l'ap-tardo. parato de' sacerdoti. Morì del mese d'Agosto, di età d'anni trenta otto, hauendone fignoreggiato noue interi; tanto malignamente trauagliato dalla forte, & te d'Arcontinuamente molestato da i dolori delle gotte, che ne anco con le coperte si zo. poteua voltare nel letto fenza intollerabil tormento. Non hebbe alcun figliuolo di Catherina di Sauoia fua moglie pudicissima donna. Haueua Azzo vna.

Faterze, faccia candida, & allegra, ma il nafo piatto ; il che non haucua hautto alcuno de & coffn-fuoi vecchi parenti, & la capigliatura, & la barba à fimilitudine del padre molto cicciuta, ma gli occhi azzurri , & caluo il capo inanzi tempo ; il che non gli faceua punto brutta la fronte anzi fingolarmente l'abbelliua. Fù giudicato per tutto il fuccesso dell'attioni sue, molto valoroso in guerra, & molto sauio di consiglio ; & quello ch'affaitfimo importana à mantenerfi la gratia del popolo, facile d'audienza, humanifimo nel parlargli, e in publico, e in priuaro con ragion liberale. Nelle cofe d'importanza fu graue fenza fuperbia, & nelle cofe da scherzo riusciua piaceuolissimo sopra ogn'uno, ma però con tal temperamento, ch'ogni cofa induceua alla religion Christiana : talmente che Iddio , & gli huomini , Rai cilmente gli perdonarono la morte del zio, traditore, & fedutiofo. Fù fepolto în vn belliffimo fepolero di marmo nell'Altare di S. Gottardo, nel quale fi vede l'effigie sua posta à giacere di lauoro intagliato, e indorato: del medesimo arrificio è circondata la cassa del sepolero di tauole di marmo; nelle quali si vede diligentemente (colpira l'imagine dell'Imperator Lodouico in habito folenne) quando standogli inanzi Azzo supplicheuole è inginoccliiato, esto gli dona l'infegne dello Stato di Milano.

## L'EPITAFIO D'AZZO, IL QVALE IN QUEL ROZO SECOLO

### SI CHIAMAVA AZO.

tius in Sarcophago tegitur vir nobilis Atoo Anguiger, Imperio placidus, non leair & 4/per, . Irbem qui muris ciusis, Regnamq, recepir, Puninis fraudes, ingentes ilrusis & edes Dignus long vits, in fais is force ita-Ve virtus multor posset darane per annos.



Vedefi Luchino armato ia questo modo dipinto nella Chiesa di S. Ambrogio in Parabiaco dietro l'Altar Maggiore, quale, per voto da lui fatto in guerra, de hauuta la vittoria, si eretto, de consacraso.



# LVCHINO

ARGONENTO.

Luchino successe al fratello nel Principato. Fin grande l'ardore dell'animo suo bellicofo, mentre era prinato, ma affonto al dominio, fu in lui meranigliofo. Guerreggio sempre per mezzo de' suoi Luogotenenti , o Ministri , e per lo più fuori de à confini del suo Imperio. Per la giustitia nell'operare, per le fattioni da lui atterrate, per la tutela delli infermi , e per la fingolar cura, che hauca delle cofe neceffarie al viner commune , s'acquisto un vero amore de' Cittadini. Tentato più volte d'ester morto per crudele, de innidiosa ambitione de suos nipoti (il che parne fatale alla famiglia de i Vilconti) fi fottraffe dal loro odio, e da i finti amici. Ma caffigati i congiurati con l'efiglio , e con la morte , non puote sfuggire le infidie della moglie. Imperoche la maluaggia Donna cerco schiffare la pena della lua impudicitia con anuelenare il marito. Ma i fuoi figlinoli, fatto noto l'adulterio della madre, effendo, come d'ambigua prole, desheredati morirono con dimerfa, e miferabile forenna.



SSENDO morto Azzo d'immatura morte, perche non hauea lasciato dopo se figliuoli maschi, di confentimento di tutti i Milanesi gli successero i due 2ii Luchino, & Giouanni . Ma Giouanni mosso da couità liberale, come ben conueniua à vn'Arciucícouo facro, fà contento dell'auttorità delle cofe fpirituali : accioche il maneggio intero di gouernare lo stato restasse al fratello illustre nelle cose di guerra: & nel gouerno della Rep. pieno di faldo, e maturo ingegno. Costui subito nel principio, ch'egli prese lo stato. quello che molto gli giouana à confermare la fua po-

tenza, & acquistarsi somma gratia appresso i Cittadini, impetro per suoi Oratori da Benedetto duodecimo, che la Citrà interdetta, allhora veramente supplicheuole, fosse assolta dalla clemenza, & benignità del giustissimo Pontefice. tione del Rihebbe ancora per la medesima cortesia del Papa gli antichi tesori, i quali ne

traus-

tranagliati tempi delle paffate guerre erano stati portati fuor della Chiesa di ci tras-Monza in Auignone. Ma quando era chiamato a far guerra, guerreggiò quasti portari sempre per mezo de' suoi Luogotenenti, benche da prima fosse stato valorossis. da Mona fimo guerriero; fi come quello che la quali tutte le giulte battaglie riceuette Luchihonorate ferite: percioche in quella nobile, & sanguinosa battaglia di Monte no sepre Catino, nella quale V guccion dalla Fagiuola vincitore ruppe terribilmente le giò per forze della parte Guelfa, guidando egli le genti del padre, & essendo passato mezod: nel mezo de' nimici, gli fu paffata la finistra gamba d'una gagliarda punta. Ap-tenenta presso Alessandria nel ponte del Tanaro, quando egli combatteua con Vgo Baucio Contestabile del Rè Roberto, in tal guisa assaltò il Baucio, & abbattello; che lordato di molto suo sangue, & del Capitano de'nimici morto, n'hebbe honorato spoglio, & singolar vittoria. Alla Tricella ancora azzuffatosi con vergrosso esercito di nationi straniere ; il quale sotto Gastone di Guascogna . & Raimondo Cardona andauano à por l'affedio à Milano à inftanza del Papa, & del Rè Roberto, dicesi che ne riportò honore di valorosissimo, & prudente capitano; hauendo egli in quella terribile, & lunga giornata, che yi si fece, & rinfrescatosi più volte la batraglia, riceuuto honorate ferite nel volto. Finalmente valorofamente combattendo à Neruiano, rottogli l'elmo, & morto il cauallo dall'alabarde de gli Suizzeri fù abbattuto, & prefo, & vícendogli molto fangue per il nafo, stette tanto legato, & mezo morto à vna Quercia, fin che souragiungendo vna fresca banda di Sauoini, rotto gli Suizzeri, e i Tedeschi, & preso Leodrisio capitan de'nimici fu liberato, & iciolto. Ma costui, che in tante guerre era. Congiufeampato di grandi pericoli, natogli finalmente da Principato fubito l'inuidia ra como contra, appena puote fuggire le crudeli mani de gli amici, & de parenti fuoi de fuoi Haueu ino congiurato d'ammazzarlo Francesco Pusterla gentil'huomo, & gran- parenti. de per le ricchezze de' fuoi maggiori , e inanzi à gli altri due fratelli Aliprandi Marrino . & Pinalla , i quali erano stati capitani delle genti d'Azzo ; & sprezzati da Luchino, effendofi conferiti gli honori ad altri migliori di loro cercauano di padrone più amoreuole, & più liberale; si come quelli c'haueuano posti gli occhi addollo à Galeazzo, & Barnaba figliuoli di Stefano fuo fratello : i quali posti nel fiore della lor giouanezza, & dari molto all'armi, mossi da vna disordinata, & maluagia ambitione, la quale fu sempre fatale alla famiglia de' Visconti, fi dicena, ch'afpirauano allo stato. Ma mentre che i fratelli Aliprandi tentando gli ani ni de' lor più intrinfechi amici, si sforzauano d'aggiungere forze alla congiura, il trattato conchiulo fu scoperto da Ramengo Casato. Perche senza in-Icongia dugio alcuno prefi Martino, & Pinalla, & lungamente tormentati, furono morti calligati. di tame in prigione, & gli altri à guifa di ladroni itregnolari sù le forche : fu poi ancora fatto morire in Piazza il Putteria, il quale seracolo, un visulli, quale prefo; & ciò fu ben' vn'infelice, & crudele ipù gli occha fuoi due figliuoli de figliuoli flato preto joccio in ocu morire della medelima pena serà gli afteri Cittadini, side dre essendogli fatto mortre ucha micro di felicissimos sa moglie, pradini, side giouanetti, essendo egli stato poco dianzi felicissimos sa moglie, presentati i con moltro danoi Margheriso, magazia, recioche ella era stara non pure consapeuole di quel crudel trat \_gliardamente an-

cora

cora hauca confortato altrui à douerlo effeguir tofto, fu fol/mente condannata / à perpetua prigione; perche sendo ella figliuola d'Othoria Visconte era ftrettisfima parente di Luchino. Conobbesi ancora per l'esamine di quei, che surono giustitiati, che Galeazzo, & Barnaba haueuano intendimento nel trattato; & che Rando apparecchiati à riceuere la fortuna della Signoria, haucuano afpetrato il successo di tanta ribalderia. Ma Luchino per non macchiare l'honore della famiglia, oltre la morte di Marco suo fratello, col sangue di quei giou mi, ancorche fossero nocentissimi, pregandolo di ciò l'Arciuescono Giouanni, nonpaísò in loro la pena dell'esiglio. Onde hauendogli caricato d'infamia, di tradimento, & di crudeltà, gli confinò su'l Mare à i confini d'Olanda, & di Fiandra. Dicono gli Scrittori, che d'allhora inanzi Luchino di fua natura maninconico, [ ed & poco lieto, diuentò molto più amaro, & più duro dell'víato, ral che ne anco scherzando, sempre increspando la pallida fronte, non si vide mai ridere ; essendogli accresciuto all'infermità dell'animo anco i dolori delle gotte. Et oltre ciò vna fama non punto vana della dishonestà della moglie leuatasi per la Città, gli accrebbe in modo la matinconia, ch'effendo egli vecchio, & tranagliato da tanti affanni, gli aperfe la via alla non anco matura morte. Haueua egli per moglie Isabella Isabella detra per sopranome Fosca, della famiglia dal Flisco, nobilissima in Ge-

moglie use, & chiariffina per li due Papi Innocenzo, & Hadriano, & più che trenta moglie totale. Achiariffina per li due Papi Innocenzo, e Hadriano, & più che trenta di La-Cardinalli, onde ella con poco honelto portamento, & volto ne moftraua, & de presenta per le la compania de la conseguia per le la compania de presenta per la compania de presenta per la compania de presenta de presenta de presenta de la compania de presenta de presenta de presenta de la compania de presenta de la compania del compani

di bellezza di corpo, come ella dopo alquanti anni esfendo già morto il marito nell'ultimo punto della vita finceramente, & Christianamente confesso per liberare l'anima di quel peccato; & affine che l'heredità di così grande stato, con certa ruina ancora de gli infelici figliuoli, peruenisse à i legitimi successori. Ma questa donna di sua natura dishonesta, & leggiera, essendo cófinato Galeazzo. & ammal ato il marito per le gotte, desiderando di vedere la Città di Vinegia flupenda non pure per lo fito, ma molto marauigliofa ancora: nella festa dell'-Ascensione di Christo per li giuochi nauali, & per la mostra delle ricchezze publiche, & private, concedendo ogni cofa Luchino all'importuna moglie, conpoca difficultà ottenne d'offermenata con vn'ornatifima armata per il Pò; hauendo tolto in fua compagnia alcune nobiliffime donne; della cui honestà si dubitana molto ine ilor mariti curanano gran fatto l'honore. Hora il fine di quella luffuriofiffima naugarione fu questo, ch'ella se ne tomò con vna singolare infamia d'hauerfi fatto abbracciare da Vgolino Gonzaga, & dal Dandolo Prencipe di Vinegia; riportandone ancora la medefima infamia alcune donne illustri di quella compagnia: percioche le donne honcfte,& quelle parimente ch'erano macchiate

macchiate dell'istesso delitto, con leggerezza donnesca accusandos l'vna l'altra scopriuano gli adulterij di ciascuna. Percosso adunque il Principe da questa. così gran ferira d'inescusabil infamia, sopporto in modo l'ingiuria di quel delitto; che spesse volte increspando la fronte, & mordendosi l'unghie, mostraua. chiari fegni dell'animo fuo apparecchiato alla vendetta. Perche la Fosca d'ani- Isabella mo rifoluro , donna non pure dishonefta, ma ancora crudele con prestezza si li- per schit berò dalla paura del caftigo; & con vn lento, & terminato veleno preuenne il lare la. marito, ch'era ancora infermo non apparendo per allhora alcun fegno di quella la fua im ribaldaria; percioche l'affrettata morte di quel vecchio ammalato, fu facilmen pudiciti te imputata alla nuoua furia del male, che gli fopragiunfe. Ville scilanta ilmarine due anni, & ne fignoreggiò noue. Fù fepolto nella Chiefa di S. Gottardo appresso Azzo, celebrandosi l'essequie con pompa reale. Piansero con vere lagrime la morte sua tutti gli ordini de' Cittadini : percioche egli era vsato di render ragione con gran giustitia, scordarsi delle partialità, difendere le persone baffe dall'ingiurie, & quello, che molto gli acquiftaua la gratia del popolo, con fingolar prouidenza mantenere l'abbondanza delle vittouaglie: guerreggiò fempre ancora, il che fù d'vna ricca tranquillità, fuor del paefe fuo, con questo propolico dell'animo suo, cioè, di difendere valorofamente il suo, & costantistimamente affecurare gli amici. Aggiunfe Parma allo stato comprata per fessanta Il domimila ducati d'oro da Obizo da Eite ; il quale difficilmente difendeua quella Città Principa contra i Gonzaghi, & quei della Scala. Fece pace co' Pilani, con questa condi- to de Vitione; ch'essi gli pagassero ogni anno a nome di tributo honorario due caualli, scoti acvno da guerra, & l'altro vna chinea bianca, da portar la Signora, & due Falco-da Luchi ni peregrini ancora da vecellare. Vltimamente hauendo fatto capitano d'un no. grand' efercito Brutio suo figliuolo haucua mosso guerra à i Genouesi, i quali huomini d'instabil fede s'erano partiti dalle conuentioni antiche, & era per andare à campo à Genous capo di quella natione, se l'importuna morte non gl'impediua il difegno. Non lasciò quasi alcuna memoria di magnificenza, contentatofi della cafa c'hauea fabricato Azzo; hauendo egli prima habitato nella contrada Ticinele quelle altislime case dirimpetto alla Chiesa di S. Georgio, chiamate fotto nome di Palazzo. Ma fuor della Città fece à Bergamo vna forte Rocca edificata fopra d'vn'alto monte, il quale da vna Chiefa antica fi chiama la Capella. Dilettoffi per conferuare la fanità fua, d'un luogo da piacere fuor della Città, non tanto dilettenole, quanto fano, lontano ferre miglia nella strada di Como verso man sinistra ; doue à vna picciola villa, la quale con verissimo nome si chiama aere sano. Lascio figliuoli Brutio d'una sua femina, il quale haucado per alquanto tempo con animo ferocissimo tenuto la tirannia di Lodi. congiurandogli contra la Città, cacciato fuora pouero, & meritamenre mifero, I figliamori in vaa villetta nelle montagne di Padoua. Ma Borfo, & Forestino scoper. li d'Iato la sceleraggine della Fosca lor madre, si come quei, ch'eran nati di non lecito me nati congiungimento, questo morì in oscura prigione, & quell'altro fuggendo si d'adulte morì in efiglio. Quella medefima fortuna d'efiglio fopportò à Nouello, il quale desherenon tralignando punto d'animo, datoli all'elercitio della guerra, s'accoltò fem-dau. pre à i nimici de parenti suoi, QVESTI

## QVESTI ROZI VERSI FVRONO SCRITTI NELLA SVA SEPOLTVRA.

Iufisia cultor fecterumy, acerrimus vlior, Pasperibn: caru:, nunquèm dum vixit auarus, Egreggi fatis; & cladibus ante peratis. Infigacm bello laudem merus; usif frandem Sors mala straxisfes, crudeliser & perisses.





Giouanni Arciuelcotto felli ritrare nell'antica Capella dell'Arciuelcouato da lui fabricato, auanti wn'imagine della Madonna. Esi vede parimente la sua effigie intagliata di basso rilieuo sopra il suo sepolero di marmo rosso nel Duomo di Milano.

Duomo di Milano , questo è l'efficie dell'Arthe ottore VIIA le fé'
son a carate da quelle Vite dal rione part Cairre e le fé'
françare in l'airi parceu p. Ce himme of dien dell'
Atlate l'un matteri e tapet la une dul da Nicel ell'the



## VITA

# DELL'ARCIVESCOVO

ARGOMENTO.

Ginami dreinfeaus aute quelle virià, che render possono un Prenispo riquardeuale, in è raccosse: Simò angusti per il grand animo stoi consini del Principauale fiai antenani, e perciò i allargò sin duce è espes i sipo desto di maggiorglavia. Gioud con liberate aiuu a' pareuit, rimmettendossi i e cutpe del stro espesio,
Fi à unto terribile d' menici, vici mu visifesta tempo bebbe si fequeta ambigatori
di simus(Città), e d'illustri Prentipi à chiedergi la pere, la quale, cume da Prenespe moderano s'icher arev votet auture un este se seguiscenza, che, chiamato da
pare la disconse courà per vui anno intireva tutti ii albergiò della Città d'
impegnò quanto v'era accissario per il vivaer commune con gran terrore del Poutosse, e lamento di tutta l'Europa, che temetano d'ora misserativa proprimare le imaiste, e le malignità del Prencipi vicini congiurati inseme contro
di la il alcipi la vita.



O P O che fù motro Luchino la fomma di tutto l'Imperio ritornò all'Actuelcouco Giouanni (un fratello Prencipe di perfetta virrà: percioch'egli in ogni vificio di imgolar prudenza, & di pertetta pietà, e temperaza diferplina di reggere lo fisto, fin parà d'Otho fuo zio maggiore, & rapprefentaua ancora con l'ordine del generofo fangue, e con la grandezza dell'animo coflante fuo padre Mattheo; ne anco era giudicato, che cedeffe punto à Galezzo fuo fratello di mobilità d'inggno liberale, ne di maeflà di bellezza, ne di bu-

manità di farsi voler bene; & farilmente ancora vinceua Azzo di quella sua humanishma, na non però mai se non graue piaceuolezza di dare

di dare vdienza, & lasciarfi parlare, & di magnificenza d'opere ; haueua parimente per opinione d'ogn'yno yn'honorata lode di clemenza concella à pochifimi Prencipi, la qual virtù mancò à Luchino, si come à quello, ch'era troppo duro, & militare, benche fosse per altro grand'huomo. Costui subito ch'entro nel Prin- Galear. cipato, la prima cola richiamo dall'efiglio Galeazzo, & Barnaba. I quali ritor- 20,eBarnarono vestiti alla Fiamminga, come si può vedere in vna pittura ancor salua, scoti già nella Chiefa di S. Giouanni à Conça; che fodisfanno vn voto à S. Cofmo, & Da-bandin miano auocati loro, & ben mostrano in loro vn singolar valore nell'imprese di da Luchi guerra, hauendo militato, & acquistatosi vna chiara lode nelle guerre di Fiandra, richiama & d'Inghilterra. Et non molto dapoi Giouanni con fingolar giudicio fi procacciò ri dall'-di gagliardi parentadi de' Prencipi vicini per confetuar la famiglia, & per stabilire lo stato; si che Galeazzo prese per moglie Bianca di Sauoia figliuola di Aimone Prencipe di Sauoja; & Beatrice figliuola di Mastino della Scala, la quale s'acquistò il sopranome di Reina per la sua boria, & per li suoi superbi costumi, su data per moglie à Barnaba, & celebrò dapoi due nozze con fontuofi spettacoli di giostre. Hora Giouanni continuando l'impresa della guerra di Genoua, spauento di maniera con l'armi Murtha Doge di Genoua ; che rifiutato il Principa- I Genoto, diede le stesso insieme con la Città nell'arbitrio di lui, & tolse la guardia, e'i uesi ac-Podestà eletto da Giouanni. Ma non molto dapoi morto che su Murtha, il po- la guarpolo , si come sempre fatioso, & nel mutar consigli repentino, & leggiero, creò dia & il Doge Valente. Turbatofi Giouanni per quella villania, apparecchiò l'armi, & eletto da gli mosse guerra ; dal qual pericolo spauentati i Genouesi, & tanto più, ch'allhora Giouancombattendo con atmate grandi contra Vinitiani, & Catalani, haueuano hauuto i Gene vna rotta appresso la Sardigna, & humili domandando soccorso, ritornarono all' uesi firiobedienza, & fede di prima: Fù sforzato anco Valente lasciare il Principato te-Giouanmerariamente prefo; & fu riceuuto in Genoua Guglielmo Pallauicino, per go-ni,ma po uernare la Republica, con vna guardia di caualli, & di fanti. Ne molto ando, ficia fipache i Genouesi misero in punto vna nuoua armata, douc Giouanni copiosamen-dal perite la prouide di foldati eletti, di danari , & di vittouaglia , & v'aggiunfe anco do-colo, che dici galee benissimo armate à sue spese, & de suoi soldati. Fatto adunque capi- flaua,tor tano di quell'armata Pagano Doria, il quale haucua ne gli stendardi l'insegne nano ad della Biscia, felicemente combattè contra i Vinitiani all'Isola di Sfragia, la quale hoggi fi chiama la Sapienza, dirimpetto à Modone; & rotta l'armata de ni- I Genomici , Nicolò Pilani, il quale haucua dato la rotta à i Genoueli nel Mar di Sardi- ueli hangna, preso con cinque mila soldati Vinitiani, su menato à Genoua in trionfo, tia côtro Onde i Genouesi con animo grato confessando d'hauere hauuto la vittoria per il Venetiafingolare aiuto,c'hauea dato loro Giouanui, facendo vna nuoua ordinatione, tras- to di Gio ferirono in Galeazzo, & Barnaba le ragioni della Città, le quali finiuano con la uanni. morte di Giouanni; talmente che le Città di tutta la Liguria da Como promon-Città del torio di Lunigiana, fino al porto di Monaco, fossero sottoposte all'Imperio de' la Ligu-Visconti. In quel medesimo tempo ancora si fece Signore di Bologna, percioche il Pepolo huomo nobiliffimo, & ricchiffimo, il quale haueua occupato la liber- promontà della patria, combattuto dall'armi del Papa, & hauendo hauuto opportuno torio di foccorfo

ma, sno al foccorso da Giouanni, & era stato notabilmente discso dalle genti de'Milanesi. pono di venne finalmente à tale, che riceutto le Castella di Crepactore, & di Nonan-Monaco, fola, & fopra ciò di molto oro, volle più tosto vendere la patria, che mantenere fuddites il nome del Prencipato preso. Giouanni poi c'hebbe acquistara Bologna, co-Visconni. mincio à mettere spauento à i vicini , talmente che i Fiorentini ricordeuoli dell' Giouan- antica ingiuria, e i Vinitiani della nuoua rotta c'haueuano hauuto, aggiunsero le dopreso forze loro alle genti del Papa; & così fatto lega seco, impetrarono da lui,che Bologna egli adoprasse l'armi della religione scommunicando Giouanni, Ma mettendo ciò adap egli l'Olegiano capitano in Bologna difefe con felice armi quella Città, & non Portar molto da poi per mezo di Guglielmo Grifante Legato del Papa, il quale fu poi alli vici, creato Papa fotto nome di Vrbano Quinto, essendo egli venuto à Milano si fece l'accordo, che egli si ritenesse quella Città, come concessagli in seudo dal Papa, & gli pagasse ogni anno in nome di tributo sessanta pesi d'oro. Riuosse poi l'ar-

Giouan- mi contra i Fiorentini, i quali erano diuili frà loro, come antichi, e noui nimici, ni riuol-gel'armi fpingendolo à ciò gli V baldini, gli V berti, e i Pazzi fuorufciti ; i quali accrefciucontro li ti dalle forze de' Tarlati, & de' Cafali Prencipi d'Arezzo, & di Cortona, con

Fiorenti- continui prieghi domandauano foccorfo dall'Arciucícouo Giouanni, come da capo, e certifimo difenfore della parte Gibellina. L'Olegiano, il quale nato della medesima famiglia de' Visconti era creduto figliuolo dell' Arciuescouo Giouanni; & hauea acquistato il sopranome da Olegio, il quale è vn Castello su'l Lago Maggiore, partendo di Bologna paísò l'Apennino, & prefe il Sambuco, ch'è vn Castello nelle Montagne di Pistoia : & scorso per quel Contado di monti discese à combattere Scarperia lontano dalla Città di Fiorenza dodici miglia . Erano nell'esercito suo oltra vn gran numero di fanteria dieci mila huomini d'arme, e i fuorusciti ancora dal Valdarno armati i contadini, & opportunamenre scorrendo per il Contado con animi odiosi, & crudeli ardeuano le case, & le ville: per la qual cosa la Cirtà mesta, & paurosa,si come quella che era abbandonata da gliamici, defideraua la pace ancor che poco honesta. Ne Giouanni rifiuraua la pace, mentre che con honeste conditioni fosse proueduto à i compagni della parte Gibellina. Perche publicata la tregua fù ordinato il luogo nella terra di Serezana del contado di Luni, done ragunandoli tutti i legati della To-

Gionan- fcana . & dell'Vmbria tutte le querele della ragione sprezzata, ò trascurata, fosseni cons gran fia ro terminate da due Giudici , Guglielmo Pallauicino per Giouanni , & Carlo loderice Strozzi per Fiorentini - Dicefiche vi fi ragunarono ambafciarie più che di fefne festano fanta Cirtà, & dell'Illustri Signori, & che su fatta la pace frà tutti con honeste feistori conditioni; & veramente con gran lode di Giouanni, il quale hauendo in o dio d'illustri i danni della guerra fatta à i popoli innocenti, volle più tosto finire la guerra ingii chie- cominciata con ottima pace, che con fanguinofa vittoria. Ne mi par anco cosà deuno, per transito di douer passare vn magnanimo fatto di questo Arciue (couo degno tutti ba di memoria frà gli alrri molti suoi, col quale à vn medesimo tempo honoro, & concede. schernì con vna facetissima qualità di servitù il comandamento scuerissimo del Facenif Papa . Percioche poco inanzi quel tempo, ch'egli à instanza de Fiorentini fosse

do, col citato dal Papa in Auignone fotto pena di fcommunica, có allegro volto rispose ch'egli

ch'egli quanto più tofto potrebbe vi farebbe andato, come ben conueniua à fe- qualidele, e vbidiente seruo: e che inginocchiatosi à i piedi humilmente l'haurebbe Giouanadorato. Mandò però lnanzi i fuoi Forieri, i quali pagando la pigione di quell'- e infie-anno conducessero le margiori cale per tutte le contrade della Città, & facesse me scher ro prouisione d'una gran quatità d'ogni sorte di vittouaglia, per sar le spese à una uerisimo grandifima famiglia. Onde il fuo Teforiere caricò di molti danari, e sì larga- comman mente in questo adoprossi, che marauigliosamente rincarò la vittouaglia su la damento piazza; & gli huomini forastieri, & da faccende, i quali concorreuano di tutta l'Europa in Auignone alla corte del Papa, non titrouauano voto albergo, netetto alcuno, hauendo occupato ogni cosa il Milanese; e'l popolo, & gli habitatori fi lamentauano in publico della carestia della vittouaglia. Per le quali querele mosso il Papa, fece chiamare i Forieri Milanesi, i quali prodigamente comprauano ogni cofa,& domandò loro della cagione, perche ragunauano tanta vittouaglia, & con così vana spesa appigionassero tante stanze di palagi grandissimi, di che ogn'vn si doleua ? I Forieri gli risposcro, che l'Arciuescono Giouanni hauca loro commello, che facessero quella prouisione : il quale era per menar seco per guardia, & compagnia sua sette mila huomini d'arme, & altrettanti fanti. Intele lubito il Papa, con quanto pericolo delle cofe fue fi doueua afpettare Giouanni fornito di tante forze; piaceuolmente ridendo, diffe, ch'egli benignamente rimetteua la fatica di tanto viaggio all'Arciueseouo, si come à quello, ch'era occupato, & grandemente affettionato al nome del Papa. Onde i Forieri licentiati concessero in dono le case da loro condutte à honestissime persone, ò virtuoli, ò poco ricchi, & donarono ancora tutta la vittouaglia,ò à Monisteri facri, ò à miferi, & bilognosi della plebe; con tanta lode, che non vi su alcuno, il quale affettionatissimamente non difendesse la parte di Giouanni. Ma non molto dapoi crescendo la grandezza, come le più volte auuiene, crebbe similmente l'inuidia compagna della virtù, & della felicità; percioche di lui haueuano paura ancora gli amici, & compagni fuoi vecchi : talmente che follcuatifi per la paura di lui i Principi da Este, i Gonzaghi, & quei della Scala, fecero vna Conglulega frá loro; & meflo infieme vn'efercito groffo, affaltarono appreflo Modona rade Pre gli alloggiamenti fuoi circondati d'argini , & di fosse , & valoro lamente ributta- diosi con ti dalla guardia, che reffe à quell'affalto, scorsero ogni cosa guastando nel Conta-tro Giodo di Cremona. Haucua Giouanni fabricato questi steccati à guisa d'un ben la di lui forte Castello contra Reggiani, & quinds pareua, che non pure fosse per assaltare Reggio, ma Modona ancora, accioche facesse vna via dritta del suo Imperio s'appa-da Bologna à Piacenza. Hora mentre ch'egli era sù questi dilegni, hauendo già recchiafignoreggiato fette anni, lo fopraggiunfe vna febte del mele d'Agofto, & final-primere mente con alcuni lenti acceifi prolungata nel Settembre piaceuolmente gli tol. le loro se la vita nell'anno sessantesimo terzo dell'erà sua. Fù sepolto in vna sepoltura di marmo appresso Otho, dinanzi la sagrestia della Chiesa Maggiore, doue si leggono questi versi intagliati in vna pietra rossa si quali versi per memoria di quel secolo rozo, & per gioconda estimatione de gli ingegni non habbiamo voluto lafciare.



Quam fastus , quam pompa lenis , quam gloria mundi Ste brenis, & fragilis humana potentia quam fit . Collige ab exemple qui tranfis , perlege , differ , In fpeculo fpeculare men lachrimabile carmen, Qui fim, qui fuerim licet, qui marmore claudor Sanguine clarus eram , Vicecomes firpe Ioannes . Preful eram , paftorq; fui , baculumq; gerebam , Nomine , nullus opes poffidebat latins orbe . Imperio titulog; meo mihi Mediolani Vrbs subielfa fuit , Landense folum , Placentia grata , Aurea Parma, bona Bononia, pulchra Cremona, Bergoma magna fatis lapidosis montibus altis, Brixia magnipotens , Bobienfis terra tribusq; Eximis dotata bonis Dertona vocata, Cumarum sellus , nonaq; Alexandria pinquis , Et Vercellarum tellus , atque Nonaria , & Alba , Aft quoque cum castris Pedemontis iuffa fubibant , Ianuag, ab antiquo quendam tam condita Iano Dicitur, & vafti narratur lanua mundi. Es Sauonenfis Rax , & loca plurima qua nunc Difficile est narrare mihi , mea inffa fubibant ; Triftitia tota meum metnebant languida nomen; Per me obsessa fuit populo Florentia plena, Bellag, fuftinnit tellus Perufina fuperba, Et Pifa, & Sena simidum renerenter honorem Prastabant : me me metnebat Marchia tota . Italia partes omnes timuere Ioannem . Nunc me petra tenet, faxoq, includor in isto. Et lacerant vermes , laniant mibi denique corpus , Quid mibi dinitie, quid & alta palatia profunt? Cum mihi sufficiat quod paruo marmore claudor.





E dipinta l'effigie di Matheo Secondo à Serono in vn luoco da lui fabricato : VITA



### VITA

## DI MATTHEO SECONDO.

ARGOMENTO.

Mattheo Scendo indezno di queite nome, come quelle che dal grande Avolo fus altro non vivrò, che le fattezze del corpo. L'ebbe la terza parte del domini conforme al reitamento di Gionanni fue Zio. Na fubite, non tantoflo gli fuetta Balogna,che reito primo parimente della riputatione, con lafetar innendicate von fimile ingiunie. Haurebbe pauto rendre memorabile les fia per le di lui difordinate libidini, fe più tempo di vita gli fusfe aunanzato, esfendo morto opportanamente di veleno, acciò il dominio della sua mobil stirpe per sua dapocazine non venisfe meno.

I 'Imperio de i Visconti diniso in trè parti.

VTTO lo fixe duifo con ginfiffima ragione in treparti, fecondo il refamento id Giouanni, recco à i trèfigliuoli di Stefano; con quefta conditione, che Milano, & Genoua fofico communi a tute tre, & fir esperagefero da vn Podeftà folo; il quale fofie da loro eletto con giudicio eguale. L'altre Città, & Caffella più nobili redelmente filinate da graufifimi Dotroti, & amici communi, & fattone trè parti fi traheffero à forte. Bologna toccò à Matthoe, la quale per conuention folenne tiraua feco quattro Gittà, come membri fuoi, cioè, Lodi, Piacenza, Parma, & Bobbio, pofto

¡Golgai nelle Valli dell'Apennino, & Lugo, & Maffa della Romagna, & Pontremoli foprani flume della Magra capo dei Liguri Apuani, & Borgo S. Donino; al ouale potto
nella via Emilia, el lungi fette miglia dal fiume del Tarro. Ma Mattheo nonatenne lungo tempo Bologna, occupando l'Olegiano la Signoria di oguella Città.
Percioche egli in quel tempo, che l'Arciuefcouo Gionanni era ammalato di
quell'infermata, che gli fia Virina, haucua felicemente combattuto nella piazza
coi gentil'huomini, i, quali fi ribellauano, & prendeuano l'armick Auaundo prefi

i capi della congiura gli hauca fatto tagliar la testa : ne i quali erano stati alcuni de Bianchi, de Gozadini, de Bentiuogli, & de Sabadini . Fatto questo, & dapoi ch'egli

ch'egli hebbe fortificato benissimo la Rocca vecchia edificata dall'Arciuescouo Giouanni, gli venne pensiero di occupare per se quello Stato, del quale egli cra flato principal difensore. Perche dando la fortuna fauore à suoi maluagi disegni, tramando vn fingolare inganno cacciò della Città il Podestà, & la guardia de' foldati di Mattheo; & hauendo spauentato i Bolognesi con l'armi si gli fece giurar fedeltà. Era Mattheo d'ingegno più tofto ciuile, che militare, & però poco pronto à vendicarfi dell'ingiuria; fi come quello, che trattone la prefenza del corpo, in altro che nel nome non fomigliaua il Magno Auolo suo percioche dilettandofi d'vn'ocio vergognoso, non pigliaua piacere alcuno dell'honor della guerra, & sona della guerra, & sona della grandissimo pensiero, & contento si pigliaua de gli sparuie-miato, miato, ri; & di tutta quella cagione, done interuengono ancora le donne fenza ludore dinfame alcuno: & dopo questi rali esercirij del giorno, continuaua poi nelle lusturie della Manheo. notte : nelle quali così difordinatamente s'haucua effeminato il corpo , & l'animo, che spesse volte debilitato di forze, dormendo frà due femine, gocciolaua (si come scriue il Corio nelle historie ) vnguenti forastieri ne i luoghi delle donne , per destare con essi la monstruosa foia della lussuria spenta. In questo modo rottogli i fianchi, essendosi ritirato à Scrono castello à meza via tra Milano, & Como, doue egli haueua edificato vna casa fornita di merli, consumato da vna continua febricina si morì l'anno secondo dopo la morte di Giouanni suo zio; Marten affermando fua madre Valentina con molte lagrime, ch'egli era ftato auuelenato da i fratelli tanto costantemente, che ne pregada ogni male à Galeazzo, & Bar- la naba. Percioch'ella diceua, che Mattheo per vn certo ragionamento pieno d'inuidia s'haueua procacciato vn'odio mortale appresso i fratelli ; perche nella Villa di Crefenzago, doue già dicemmo, che morì suo Auolo, lodando per auuentura à cena Galeazzo, & Barnaba la grandezza, & la ricchezza d'vn sì fatto stato. fondato da i lor maggiori, & confessando, che il più bel dono di gran lunga, che faccia altrui la fortuna, e il Principato; Mattheo semplicemente haueua detto: che ciò senza dubio era vero, & non hauea paragone, mentre che l'Principato non hauesse compagno, ne consorte ; di maniera, che parue allhora chiaramente hauer voluto pungere Giouanni suo zio, il quale haueua fatto altramente che'l Magno Auolo fuo, hauendo lafeiato herede non yn folo fi come fecero Galeazzo primo, & Azzo; ma trè heredi insieme, dividendo iniquamente lo stato. Questa parola detra eó vna argutia vn poco amara. & a nome di moto entrò così profondamente nel petto de' due fratelli fuoi, che la feguente cena gli pofero inanzi alcuni lombi di porco, la qual viuanda molto piaceua à Mattheo, auuelenati. Hebbe due figliuole senza alcun maschio, nati di Giliola Gonzaga, figliuola di Filippo Signor di Mantoua, cioè, Catterina, & Orlina; questa diede per moglie à Baldassar Pusterla gentil buomo molto ricco, & quella à Vgolino da Gonzaga huomo valorofo in guerra. Fù sepolto nella Chiesa di Sant'Eustorgio con giusto mortorio guidato da Serono fino à Milano, mà non hebbe l'honore del fepolchro di marmo, ne il titolo dell'Epitafio, fi come quello, che era odiato da i fratelli ne s'haueua meritaro lode alcuna da gli huomini litterari ; i quali erano stati da lui poco apprezzati in quella vituperola dapocaggine di dishonesta vita.

A 1 1 7



Vedefi l'effigie di Galeazzo Secondo in diuerfi lurchi nel Caffello di Paula; na è fiimata veraciffima quella dipinta ia vu postico verso l'Oriente, oue si vede trionfante seguito dall'esercito.



### V I T

## DI GALEAZZO SECONDO:

ARGOMENTO.

Calcazzo Secondo frà gionani del suo tempo, e di belleZze, e di virtà singolarissimo: Fù uguale à qualfinoglia gran Rè di magnificenza, imitando la grande? za delle antichi Romani Imperatori nell'alkare incomparabili edificii : Non fu inferiore à gle Aus di forte ZZa, e d'ansmo bellicofo, e con l'efempso d'Otho Afiatico, che acquittò in Soria la biscia perpetua insegna di sì illustre ceppo , riportò anch'esto dalla guerra di Fiandra una nuona impresa di virtà , e valore , qual poscia trapasso ne' Posteri . Dilescoss grandemente di belle lettere , il che non solo ad un Prencipe è connenientifimo, mà gli apporta etiandio gloria inestimabile, de in-Hitui il nobilissimo Studio di Pania, ciò concedendogli l'Imperatore. Hebbe il gloriofo titolo di l'icario Imperiale, si nella Lombardia, come nella Liguria. Diede quasi insolito, mà generoso esempio di se stesso à Prencipi governando sin all'estremo de' giorni fuoi concordemente col fratello il dominio della Patria.



VRONO in Galeazzo Secondo quafi tutti i rariffimi doni così di natura, come di fortuna, i quali fi possono defiderar da gli huomini, percioche auuanzando di dignità, di corpo, & di leggiadria di bellezza i più delicati giouani, riusciua anco allhora molto più grande,& più bello di fe stesso, quando con nuoua toggia si lasciana crescere i capegli di color d'oro, & spesse volte accon- Famezze ciandogli in treccie, & talhora lasciandogli andar giù di Gaper le spalle gli affettaua in vna cusha di rete, è con vna ghirlanda di fiori ; perche ciò fe gli aueniua. molto, essendo egli bianco, & riguardenole del color Gal

di latte, & con vna barba bionda, come si può vedere per molte imagini di lui, so crea-& massimamente in vn'armata à cauallo, la quale si vede nella Rocca di Pania to Caual alla finistra loggia. Acquistò la dignità della caualleria in Gierusalem, essendo lier Gienauigato per diuotione in Giudea à visitare il Sepolero di CHRISTO; nella tano

guerra -

guerra di Fiandra, ancora si come Otho Prencipe della famiglia nell'erà passata haueua acquistato in Soria la Biscia perpetua insegna della famiglia sua, così impresa anch'egli hauendo vinto vn gentil'huomo Fiammingo ne riportò le spoglie, & dalla, vin nuouo portamento con vina fingolare imprefa dell'acqua, & del finoco. Perguerra di cioche dalla pittura dello scudo dui tizzoni affocati, pendendoui altrettanti sec-Fiandra, chi d'acqua, significauano la facultà della contraria possanza,con così bella impresa; che ciò passò ancora ne i suoi descendenti, & ne gli Sforzeschi addottati nella famiglia de' Visconti. Fù da Carlo Quarto Imperatore, il quale era venuto à Milano con solenni privilegi chiamato Vicario nello Stato della Lombar-Galeaz- dia, & della Liguria, communicato l'egual beneficio della dignità con suo fratel-

20, & il lo Barnaba, doue l'Imperatore nella folonnità de gli visici Diuini in Chiesa di riceuono S. Ambrogio fece Cauallieri i figliuoli dell'uno . & dell'altro ancor che fossero il titolo fanciulli, cioè, Gio. Galeazzo, il qual' herede finalmente di tutto lo Stato con rio Impe spauentosa grandezza s'inalzò sopra gli altri Prencipi d'Italia : rappresentando riale. Ifelinali egli col nome luo, che non gli fu punto mello fuor di propolito, due zij luoi di diGaleaz gran valore, & di fingolar prudenza; & Marco di Barnaba, il quale hauendo 20, e di hauuto il mal' auuenturato nome dell'infelice zio , non andò molto inanzi à per-Bamubà fettione - Tornando dunque l'Imperatore in Lamagna con molti danari, & con Cauallie molti doni, crebbe molto più certa, che prima l'auttorità del nome d'ambidue, ri dalle- la quale finalmente si stabili con perpetuo studio di beneuolenza, & charirà fraterna, che con animi concordi , benche lo stato fosse diuiso, signoreggiarono sino L'ammi- al fine della vita loro: & con forze communi guereggiarono fempre, riputando cordia di quel nimico commune, il quale monena l'armi contra l'vn di loro . Percioche Galeaz- con tanta equità s'haucuano partito frà loro l'heredità di Mattheo suo fratello zo , e di Barnabi morto , che tirata vna linea dritta per le contrade , dal nascere al tramontar del fratelli Sole partirono la Città di Milano, & ambi due edificarono vna Rocca per vno nel loro nella Città, Galeazzo à Porta Giobbia, la quale và verso Como : & Barnaba à Porta Romana; perche à questo era toccata à sorte il palazzo di Concha, & à quello la corte di Azzo, fi come già à Mattheo le case dell'Arciuescouo Gionanni, Barnaba haueua hauuto Bologna, la quale adoprandouisi grandi armi per

rihauerla, & refistendo valorofamente l'Olegiano, ch'era aiutato dalle genti del Papa, fü cagione di vna lunga, e importantifima guerra. Percioche molti Prencipi, & con loro i Fiorentini, e i Pilani, à i quali le forze di questi due fratelli concordi metteuano odio, & paura, prouocarono contra i Vilconti Corrado Lando capitano de' Tedeschi, & Marcoaldo posto alla guardia di Pisa dall'Imporatore saltari co Bohemi, hauendogli dato di molti danari per trè paghe. Scorreuano in quel di forme tempo per Italia, rubando alcune valorose squadre di Nationi straniere le quali. lecondo ch'elle diceuano allhora, guerreggiauano col fauor della fortuna; & confeoreus loro si mescolauano per la speranza della preda i fuorusciti di tutti i paesi. La onde il Lando, & Marcoaldo caminando con marauigliofa preftezza, giunfero nello Stato di Milano. Diede la venuta di coftoro, che metteuano ogni cofa

a ferro, & fuoco, grande spauento à i Milanesi: perche Galeazzo, & Barnaba fopportarono quei danni tanto, che le genti d'ogni parte raccolte ti raunarono

in vn'efercito: & non molto dapoi mefio à ordine il campo andando contra inimici, combatterono infieme à bandiere fpiegare alla Villa di Cafa d'oro, con indicato incie, combatterono infieme à bandiere fpiegare alla Villa di Cafa d'oro, con indicato contra inimici, combattero de inciente de l'alle viene de l'alle vien

cioche hauendo egli prefo a tradimento Alba, & occupata la Citrà di Pauia per Pania fortattato de' Guelfi, hauena chiamato in Italia vna grofia banda d'Inglefi. Que-no occara fia gente effendo paffata dall'Ifola d'Inghilterra in terra ferma di Francia, finite Marche le guerre di Fiandra s'era fiparfa per Prouenza cercando per tutto foldo, & pre-fi di Monda da Matanta fu la felicità di Galeazzo, ch'egli ricuperò Alba da gl'Inglefi, & ferma.

racquitò anco Paula, domandola con varij aflafri, & con la fame; facendoui pri. Galeargione vn Frare detto il Buflolaro; il quale fubornando con le fue feclerate pre-priodiche il popolo di Paula, era diuentato crudel Tiranno di quella mifera Città, logadet Galeazzo adunque effendogli prosperamente successo quelle cose, ragunato in. et Città fieme genti digipiere il luoghi, facilmente ristoro le forze di Bamaba debilitate in due bartaglie, dou'egli era flato rotto. Dalle quali accresciciuto questo homo

valorofo, & inuitro, con tanta furia diede il gualto al Contado di Bologna, che Galezzal'Olegiano difiperate le cofe ue fix cofterto date al Legato Egido la Citria e dei di
meratiamente occupata, ticcuendo in premio del perfidiolo accordo Fermo Consolio
Città della Marca. Alà mentre che Barnaba crucciato con Egidio non altra di Bolomente, che fi foffe con l'Olegiano non voleua allentar punto l'apparato della.

"Bologna di guerra de Città della Barnaba vagento, per porto l'apparato della. Desputa della consolio di Bologna, e portefica della contra del proposito del firatello fi doue fie triato di la dal Po. Ma Barnaba vagendo, che Vgolino paffato il Po, Città del
e prefa Nouara, data vat trataglio grande allo fato del fratello, i o diuerti an-la Marca
fe gil coi medefinia artifici gil guerra. Percioche entrato con l'eferti on inni. Vgolino
co fu'i Mantotuano, & rotto il Serraglio/quefito è vn riparo, che con prepetti ari Mantotuani pritti di capirano, & di difefa, che Vgolino proprio nel felice corfo uglia i
i Mantotuani pritti di capirano, & di difefa, che Vgolino proprio nel felice corfo uglia i
i Mantotuani pritti di capirano, & di didifefa, che Vgolino proprio nel felice corfo uglia i
i Mantotuani pritti di capirano, & di didifefa, che Vgolino proprio nel felice corfo uglia i
i Mantotuani pritti di capirano, & di didifefa, che Vgolino proprio nel felice corfo uglia i
del fuoi Cittadini, fit coftretto à domandare la pace, & con von nuovo accordo 10conformare il pace, de Remanda velia conformare il pace, de Contrala velia.

de fuoi Cittadini, ficoffretto à domandare la pace, & con vn nuouo accordo <sup>20</sup>confermare il parentado. Elfendoui in quelto modo fatto la pace, & Branaba Veglios
con animo oftinato, non rimanendo però di perfeguitare con armi valorofe il desteparen, para di Bologna, come quello, che gli era flato tolto con inganno; Gaparen, el lazzo fi procacció alcuni parentadi franieri, ben l'inoratzi per fuperbia reale, la ...

- l'azzo fi procacció alcuni parentadi franieri, ben l'inoratzi per fuperbia reale, la ...
- l'azzo fi procacció alcuni parentadi franieri, ben l'inoratzi per fuperbia reale, la ...

ma però à lui, & à discendenti suoi dannosi molto, & quasi che mortali, dando, cioè per moglie Ifabella forella di Carlo Rè di Francia à Gio. Galeazzo fuo figli-leazzo. uolo del Rè d'Inghilterra; il quale hauendo haunto per le nozze della Violante dugento mila ducati d'oro di dote, hebbe anco oltra ciò due Città Mondeui, & Alba. Et Isabella, la quale era venuta à Milano, su così graue al Suocero, che gli costò dugento mila ducati; benche il nuono Sposo hauesse riceunto la figno-Magnifi- ria della terra di Virtù, e vn titolo d'honoratifimo grado. Confumaronfi tutte: queste ricchezze con marauigliosa liberalità nella venuta di Leonato; cioè nel nella fare le nozze, doue fece giostre, & dono singolarissimi doni à più che dugento venua. Inglefi, i quali haueuano fatto compagnia al Genero: talmente che fu stimato m hauer vinto lo splendore de i ricchissimi Rè. Percioche nel conuito, doue su Genero. posto à sedere frà i Prencipi, & huomini grandi M. Francesco Petrarca, appresso

ciascuna viuanda, le quali furono più che trenta, veniuano altrettanti doni d'inufitata magnificenza, i quali Gio. Galeazzo capo d'vn'eletta giouentù, portandogli alla tauola gli presentò a Leonato. Furono in va solo presente settanta belliffimi caualli con fornimenti d'argento, & di leta : & ne gli altri vasi d'argento, girifalchi, cani da caccia, armature da cauallieri, belle corazze, & splendidi amch di ferro sodo, celate ancora, & elmi ornati d'altissimi penacchi, sopraueste lauorate di perle, cinture da foldati,& finalmente alcune pretiofe gioie legate in imprele d'oro, & vna gran quantità di tela d'oro, & di cremili per far vesti da. huomo. Et tanta fu la prouitione di questo conuito, che le viuande tolte di rauola, bastarone abbondantemente à dieci mila huomini. Ma non molto dapoi Leonato attendendolo al seruigio della nuoua Sposa, & disordinatamente ba-Leonaro dando di continuo à far conuiti secondo l'vsanza del suo paese, poco informato

muore. dell'aria d'Italia, infermatofi se ne morì in Alba; fù poi la Violante maritara à Otho Marchele di Monferrato, ma non con molto miglior ventura, perche Otho morì nelle montagne di Parina, ammazzato da vn contadino afinaro. Hora Galeazzo trauagliato affai tempo inanzi da crudeliffimi dolori di gotte, hauendo il figlinol fuo, il quale con grandiffima asperratione esercitana l'vificio della guerra, ricuperando Afte, & difeso Vercelli, & posto felicissimo fine alla guerra di

Piemonte, ammalo dell'vitimo male, & morì à cinque d'Agosto nell'anno 1378. dell'età sua cinquantesimo nono, & della Signoria ventesimo secondo. Dilettossi in tutto il corlo della vita fua, quando egli rubaua vn poco d'ocio alle occupacioni della guerra, delle lettere nobili, & specialmente delle historie; & fece molto honore à gli huomini singolari ne gli eccellenti studi di tutte le discipline, & arti pobili, & frà gli altri principalmente à M. Francesco Petrarca florido per la diletteuole fertilità del fuo ingegno; à conforti del quale haueua edificato vna libraria, hauendo prima per dono, & privilegio di Carlo Imperatore ordinato vn solenne Studio à Pauia. Nel punire i maluagi fattori, benche egli paresse

di natura molto piaceuole,e humano, temperaua talmente la clemenza con la fedi uerità, che non fuor di proposito trapassana le leggi ordinate. Mostrò vn'esem-Galeaz- pio grande della fua incorrorta giustitia , Picardon Vassallo da Vercelli strango-

à vianza di crudel ladrone, fenza paura, ne vergogna alcuna, mertena inlieme. grandiffime ricchezze : perche il popolo l'haueua accufato, ch'egli affafsinaffe il publico, e i Giudici l'haueuano condannato; talmente che il Prencipe protestò, ch'egli non voleua à patto veruno, che nulla de' suoi beni venisse nella Camera. ne in commune ; & liberamente rispose, che à lui pareua che si douessero seruare le leggi, & ciò tanto più feueramente, quanto più egli-oltra il delitto del furto,ne riportaua ancora il nome d'vn più graue peccato, essendo stato ingratissimo più che tutti gli altri huomini del mondo: Punì ancora con troppa, & quali che ctudel seuerità il Podestà di Voghera, perche essendogli stato comandato, che douesse perseguitare alcuni bandiri descritti sul libro seditiosi, & homicidiali, & fubito presi fargli impiccar per la gola, haueua soprastato la pena tanto, che su andato à ritrouare il Prencipe à Pauia, percioche Galeazzo credendosi, che in quello spatio di tempo si fosse fatto ragione, facilmente concesse la vita de i malfattori ad alcuni amici, che ne lo pregarono; ma poi al Podestà come quello, che s'era scordato di far l'vificio suo, perdonando la vita à quei scelerati stando celino à vedere inanzi le prigioni, fece tagliar la testa. Hora hauendo egli imitato e con animo fontuofo d'edificare, & con opre magnifiche le memorie della grandezza Romana, con mirabil prestezza edifico in Milano la Rocca di Porta Giobbia , hauendo egli prima dirimpetto alla Chiela Maggiore aggiunto alle case di 20. Azzo la corte dinanzi marauigliofa per loggie grandi, per fale, & per vna larghiffima piazza per le giostre. Fece vn ponte di pietra su'l fiume del Tesino à Pauia, d'vna mirabile fabrica, hauendogli egli fatto vn tetto fopra, che tutto lo copriua dal Sole, & dalla pioggia, & di qua, & di là colonne di pietra, le quali lo reggeuano; & haucua fortificato con due ripari idue capi del ponte : fù fabricata poi la Rocca sù la più alta parte della Città, volta à tramonrana, & adornata di bellifsime pitture, la quale faccua talmente marauigliar gli occhi di chi la guardaua, che il Petrarca non adulando punto Galeazzo, scrisse che hauendo egli con l'altre opre auanzato i grandissimi Rè di Europa, con quell'incomparabile edificio hauea vinto fe steffo; percioche hauendo abbracciato d'un continuo muro lo spatio d'vn quadro di quafi che venticinque miglia, v'haucua aggiunto vn luogo accomodato à ogni forte di caccia, togliendo alcuna volta le possessioni per ingiulto prezzo à gli antichi padroni, ranto infolentemente; che Bartholo de i Sifti effendo cacciato d'un campo paterno , & hauendo pregato in vano, che non Vendeus gli foise fatto ingiuria caualcando vna volta Galcazzo lo ferì d'un coltello nella leazzo pancia, facendogli però vna lieue ferita : percioche per vna gran forte la punta fatta da venne à ferire nella fibbia della cintura. Leggeuanfi nella fronte della Rocca Sifti per sù la porta, che mena à i giardini questi, ancor che rozi versi in vna tauola di hauergti marmo, prima che quella parte di marmo rotta con l'inferittione cadelle per le tolia na artiglierie de' Francesi: v'era ancora scolpita vna grande arma con vna Biscia, pepagan con l'elmo posto sopra lo scudo, si come s'via, con vn frondoso pennacchio à dola apo sembianza di quello, ch'e' portava in battaglia. I quai versi perche non si per-prezzo. defsero

delsero tanto più volentieri qui gli habbiamo melli, percioche Galeazzo polto in vn (epolero polticcio, & di legno, mentre che tardi fi gli prouedeuano i marmi per fargli vna nobile (epoltura i non hebbe epitafio alcuno.

> Hac Calca Calca Caleau calrum defendis, & vobem, Es ferse oppositus violenter comprimis bostes, Inque sigam vertis timidam macrone patentis, Trasishiq, saos vi fratres fratre amicos: Es sibi sibiotica cultus pietatis, & omne: Defendis Populos, sibi quor Dinina pateilas Credicis & longam dabis bis per tempora pacam Pra cunsilios; piam mense si ferratre Papiam.





Vedefi l'effigie di Barmabà in Cōmō nella Chiefa di S. Gfuliano, è nell'antica cafa de Signori Rufconi, è intagliata in marmo à cauallo fopra il fuo fepolero fatto da lui in vita nella Chiefa di S. Giouanni in Conca.

N



## DI BARNABA.

ARGOMENTO.

Barnabà olere il nome riportò i costumi dalli Aui Materni di casa Doria . Superò di forsezza d'animo, e di corpo, e di liberal filendidezza qualfinoglia Prencipe del suo tempo. Nella magnificenza de' edifici volse emulare il fratello. Maritò com Splendidiffima dote undeci figlinole a più nobili Prencipi , e Duchi , che in quel tempo fignoreggiaffero nell'Europa, e mancenne una regia famiglia dieci figlinoli separatamente in case grandi. Quindi inciampo nelle malenolenze, & odio de' Cittadini, imperoche innidiando effi le di lui ricchezze, fatto il loro ingegno rapace, anaro, e crudele, gli machinanano infidie, e morse per prinarlo di quelle. Prese finalmente scelerato consiglio di spogliar dello stato il nipote, dal quale poscia, scoperto il tradimento, su dopò sette mesi di prigionia spogliato della vita colveleno .

Costumi diBarna-



ARNABA prese il nome dall'Auolo materno, & con tal successo; che fu tenuto d'hauer ticcuuto ancora l'animo indomito, & feroce dalla famiglia Doria, Illustre per le vittorie di mare, & gloriosa molto pe'l nome d'vn naturale, & proprio valore. Percioche egli era riulcito imperiolo, alpro, & crudele, imitando in ciò i fuoi maggiori Dorij , Branca , Pagano Lamba, & Luciano, i quali appresso la disciplina della guerra di Mare, per la sua natural conditione durissima, & crudele, effercitati in fanguinofe battaglie, erano diuentati molto terribili. Ma costui, che per vn certo

fuo inuitto vigor d'animo poteua effer riputato tanto feuero, fi come quello, che fempre era armato, & defiderolissimo di far guerra, & tutti questi vitii honoratamente ricoperfe con la fola fingolare liberalità, la quale s'acquifta il fauore de foldati : auanzaua tutti gli altri Capitani di quel tempo. In tutto il corfo della fua vita, facendo egli di continuo guerra, non fi riposò mai : percioche di guerre

nascenano

pasceuano guerre: ne pace stabile, ne tregua durava lungo tempo, frà huomini sospettosi, & che sempte disegnauano di nuocere l'vno all'altro. Hebbe egli sopra tutto vn penfiero non di maluagia ambitione, ma più tofto d'vn'odiofiffima offinatione, cioè di voler racquistare Bologna toltagli per tradimento dell'Olegia- Desideno,& finalmente leuatagli per inganno del Legato Egidio. La quale se vna vol- rioch'ha ta hauesse potuto haucre, i Fiorentini, i Luchesi, e i Pilani, e i Prencipi vicini pre- uaba di ucdeuano, che lungo tempo non haurebbono potuto effer fecuri da lui. Onde ricupeper quel contrasto auuenne, che costoro s'accordarono col Papa, & congiunte, gna, insieme grandissime forze, deliberarono di scacciare, e ruinare i Visconti: & per questo à spese communi furono condotti in Italia Inglesi, & Brettoni del Mare di Bretragna, & gli Spagnuoli col Capitano Albornocio, & gli Vngheri finalmente di Vngheria con Simone lor capitano, & alla fine fù chiamato vn'altra. volta in Italia Carlo Quarto Imperatore. Ma questa guerra maneggiata di quà, & di là con diuerfa fortuna, hebbe questo fine, che Barnaba rotto non lungi da Bologna à S. Raffaello, & vinto vh'altra volta à Guastalla, con animo grande ri- Barnabà fece i riceuuti danni con nuoue vittorie. Percioche egli haueua vinto i nimici lungi da à battaglia nauale nel Pò di forto da Viadana, & fatta vna forte bastia à Borgo Bologna. forte, hauea talmente difefo quel luogo contra l'Imperator presente : che rotto il danno finalmente gli argini del Pò, haucuano traboccato quasi tutto il corrente nel ter- ricenno ritorio Mantouano. Dopò che furono fatti questi danni, essendo tutti hoggimai un vistoquali che stanchi, & vuoti di danari, su fatta vna necessaria pace, mà non però sta-tie. bile col Papa, & con gli altri confederati, con confentimento ancora di Carlo, il quale, interuenendo il mezano Arionisto Duca di Bauiera parente di Barnaba; effeudo chiamato in Lamagna fastidito dalla guerra, preso alcuni danari, & confermato l'amicitia vecchia co'Visconti, poco dapoi se ne ritorno à casa : talmenre che per quella pace parue, che Barnaba perdesse tutta la speranza di rihauer Bologna. Ma cio fu con fuo minor dolore, perche à confolatione della indarno tentata impresa,si fece Signore di Reggio, hauendolo comprato à danari contanti da Feltrino Gonzaga. Cofa incredibile è à dire, quanto ad amendue i fratelli, La gran costasse l'hauer desiderato, & combattuto Bologna, la quale in pochi anni haue- ta in noua apportato noue guerre nascenti dalle medesime cagioni, con pericolo grande ue guerdi perdere lo Stato. Dicefi, che fi spese in quella guerra più che trè milioni ennerar d'oro ; di modo che può parer marauiglia , come tanti danari fi poteffero mai ca- Bologaz; uare, & riscuotere dalle Cirtà suggette allo Stato: veggendo noi ch'ambidue fratelli diuenuti pazzi nell'edificare con pari, e infatiabile ingordigia di feambicuole concorrenza, spesero molto maggior somma di danari in calcina, & mat- Barnabà toni . Frà l'altre nobili opere di Barnaba, fu eccellentissima il ponte della Rocca fabrica il di Treccio, fatto con marauigliofo edificio di volta fopra il fiume dell'Adda, il Treccio quale và tanto alto, che edificatoui sopra trè anditi da passare, à vn medesimo con mira tempo vi vanno nel più basso le carrette con le machine, & con gli impedimenti, cio in quel di mezo gli huomini à cauallo, in quel di fopra i pedoni. Edifico fimil- Altriedimente vna Rocca alla Porta Romana, la quale si cogiungeua col palazzo di Conca, fatto vn ponte leuatoio, ch'andaua fopta i tetti delle case prinate, à guila bad'vna

pra le case de' Grassi. Fece vna Rocca in Brescia, la quale in vna picciola collina è posta sopra la Città. Et nel Contado hauendo imitato Monza splendidissima opra de fuoi maggiori, edificò alla riua del fiume del Lambro nella Terra di Maregnano vna grandissima casa simile à vna forte Rocca con vn ponte di mattoni, e vn'opera di fingolar pietà, ch'ancor dura, fabricò le prigioni larghe in Milano, doue si danno le spese di bando à i poueri prigioni, che non hanno il modo di viuere, & che non sono condannati alla morte. Ma solo le spese delle doti haurebbono potuto asciugare le ricchezze, ancor che grandissime del tesoro suo, hauendo egli posto molte sue figliuole nelle nobilissime case de' Prencipi di Barnaba Europa. Percioche egli diede per moglie la Verde à Leopoldo d'Austria Duca marira, di Bauiera, la Tadea à Stefano, la Maddalena à Federico Baioari Prencipi di noue fi- Vindelicia, & la Valentina à Federigo Rè di Cipro ; hauendo maritato l'Agnesa gliuole de Francesco Gonzaga, la Catterina à Gio. Galeazzo figliuolo del fratello, l'Anco Pren- ronia, & l'Anglesa à Corrado, & Federigo di Virtemberga Prencipi di Sucuia, cipino- hauendo anco poi data la Lucia à Edemundo figliuolo del Rè d'Inghilterra, per dell' Eu- far parentado ancora fine nel lontano Mare. Fecesi generi ancora delle figli-

uole naturali, ch'eglì non n'haueua hauuto di Regina sua moglie, huomini valo-Marie rofiffinii in guerra; Giouanni Aucuto Inglefe, à cui dicde la Donnina : & il Lan-Parimen ducal do Tedesco huomo Illustre su'l Lago Brigantino. Et rutte queste doti insieme tre figli- col corredo delle spose passarono due milioni d'oro. Ne tante, e così smisurate nole na- spese spauentauano punto Barnaba, si che egli scemasse parte alcuna della mainfigui gnificenza del viuer luo; anzi egli manteneua i luoi figliuoli in diuerle cale gran-Capita- di, con grande, & liberalmente ornata famiglia. Erano fuoi legitimi figliuoli Marco, Lodouico, Ridolfo, Carlo, & Mastino, à i quali pergiuste parti haucua di-Figliuoli uifo la Città, & le Castella dello Stato : & ad altretanti figliuoli suoi naturali dibama-ba cin-dono possessino, & case, & honoreuoli entrate. Erano questi Ambrogio, Eustor-

quelegi- gio, Palamede, Lancilotto, & Sagramoro, & frà questi Ambrogio riuscì talmentimi, e re valotofo in guerra fopra tutti gli altri, ch'essendo egli Capitano, & gouernado enque, i foldati Inglesi, Barnaba con diuersi successi sece guerra col Papa, con la Regina. Giouanna di Napoli, coi Fiorentini, co' Genoueli. Ma Ambrogio perlegui-

tando difauedutamente i rubelli nelle montagne di Bergamo, precipitofamente Inglino. inciampando nell'imbofeata, fu ammazzato da i villani, con tanto dolore di fuo li di Bar- padre, che quei montanari, vendicandosi il crucciato padre pottarono la pena naba per con l'vltima loro ruina. Hora la forte di questo Imperio diuiso hebbe tal fine, del trop, che ciascuno di loro per dolore del troppo stretto stato, hebbe inuidia à Gio. Po angu-fiolor fla Galcazzo suo cugino del molto più ricco Imperio, ch'egli haneua, & spesse volte to, & a tutti vituperofamente, & fecleratamente sparlauano di lui. Percioche Regiperfuaño na madre loro ambiriofa, & fuperba donna, ogni di ragionandogli haueua indornitorico, to quei giouani di propria natura boriofi, & più liberali affai, che non comporta. giurano uano le facultà loro, à defiderare cofe difordinate; & che rentando, & machi-Zio, per nando alcuna honorata impresa, imparassero ad aspirare à grandissime cose. hauer come ben conuenius à luomini generoli : & ben'affai chiaramente pareua., ch'ella

ch'ella volesse fare intendere loro, che se leuauano via il cugino, più veramente nimico loro, che parente, essi incontanente per quella ricca heredità sarebbono riulciti grandi, & veramente felici. Ma non molto dapoi, effendo morto Regina , Barnaba infieme co i figliuoli cominciò à discorrere sopra questo medesimo, fi come quello, che preuedea, come tanti figliuoli graui all'entrata fua, erano per fignoreggiare con molto pouera, & per questo inferma conditione di fignoria. Mamentre ch'egli staua tramando questi scelerati configli, & mettendo à ordine i pensieri del crudele odio: tutte queste cose surono satte sapere à Gio. Galeazzo. Costui huomo di maturo, & accorto ingegno, mostrò di non saper nulla scuoperdi quelle cose, ch'egli haueua intese, & spiate, & si prouide bene contra i tradi- medibat menti in cafa, & fuora, riftrinfe tutti i feruigi domestici : & lasciato le pompe ri- naba, e dusse la tauola à certe poche viu ande : accrebbe poi la guardia della persona sua de saoi di fedeli, & vecchi soldati : ne metteua piede fuor della porta della Rocca, se gii ordi. prima non mandaua inanzi à far la scoperta squadre d'huomini armati, & farta se vo aftare intorno la guardia del fuo corpo; & fopra tutto à fine di ordinare di lontano loro non vn certo inganno, andando spesse volte à visitare le Chiese del Contado, mostra-pensas. na fegni di deuotione, & d'animo rimello, & paurolo. Co i quali artificij venne egli talmente in disprezzo, che ne anco l'astuto suo zio vecchio, poteua credere ch'egli penfasse alcuna cosa virile, e i suoi cugini andauano tal'hora dicendo, ch'egli pareua loro alquanto più degno d'un ricco beneficio, che di sì grande stato. Perche partecipato il suo disegno con alcuni pochi, dando voce che egli era per andare à sodisfare un voto alla Chiesa della Vergine Maria, ch'è nel Monte sopra Varesso, di gran diuotione per molti miracoli, e offerte, s'auiò da Pauia à Milano, non indugiò Barnaba, che venendo egli per fargli honore non andasse à incontratio, benche turbato per la improuisa sua venuta, dando luogo la paura alla vergogna, si tardasse vu poco. Et non molto dapoi vscendo egli di Porta Vercellina alcuni Cauallicri armati difarmato, & fopra vna mula lo prefero, & con Marco, & Ridolfo fuoi figliuo'i lo menarono nella Rocca vicina di Barnaba porta Giobbia. Ma Gio. Galeazzo mife fubito le fquadre armate dentro nella con duoi Città, & per folleuar la plebe con opportuna astutia diede à sacco al popolo le eda Gio. case del fratello preso, come di nimico. Fecesi vn grandissimo tumulto nella. Galeaz-Città, e in vn punto di tempo con memorabile giuoco di fortuna tante ricchezze andarono lottolopra; ne si trouo pure vno, che gli desse soccorso, percioché ne, e la & gli amici, e i nimici egualmente fi diedero ingordiffimamente à rubare i monti di quel ricchi,ilimo teforo, & à profeguire con le villanie Barnaba come crudel giata dal Tiranno; ne in quella licenza furono lungo tempo ficuri, & ascosi i Tesorieti, e i la plebe. Doganieri, ne anco ne i ceili, fi come quei ch'erano odiati dal popolo, s'arrefe anco la Rocca, effendo spauentati i Guardiani dopò alcune poche hore, fuor della quale dicefi, che furono tratte fette carra cariche d'argento lauorato, & di masseritia pretiofa, & settecento mila ducati d'oro. Ne sù tanta ruina senza pro-

digio, & fegno del Cielo, percioche fette giorni inanzi quel cafo, le cafe del Palazzo futono così grandemente percosse dalla saetta, che le spalliere della ca-

il Medicina, haucua molto prima predetto, che fi douesse guardare de i di sette di Maggio, infelici quell'anno per la congiuntione di trè pianeti : & s'era sforzato all'hora di ritenerlo, affrettandofi egli d'andare alla fua ruina, percioche allhora più che mai lo stringeua la secreta forza del destino, quando à quel misero le-In qual uaua l'arbitrio della mente. Era riuscito poco dianzi Barnaba con inestinguibimaniera le odio del popolo, molto più acerbo, & più crudele di se stesso, ne la vecchiezza Barnaba mollificaua punto il fuo duro, & crudele ingegno; fi come quello, che rapace per la pouertà haucua accompagnato il nome della fua infame auaritia con vna terril'odio bile crudeltà. Percioche oltra i continui danni fatti à i popoli delle taglie crupolo, delmente impolte, & rifcoffe, haueua ancora publicato vna nuoua, & crudeliffima legge, per vigor della quale inquiriua, & faceua prendere coloro, i quali cinque anni inanzi contra il bando vecchio haucuano ammazzato i porci cinghiali; ò che di quelli hauessero mangiato ancora alle tauole altrui. & con tanto irreuocabile condannagione, che più che cento mileri contadini per ciò furono appiccati per la gola, & gli altri confiscati loro i beni, se n'andarono in bando. Haucua egli compartito per tutte le ville accomodate alle caccie molte migliaia di cani cacciatori da effere pasciuti, & gouernati con gravissima spesa de gli habitatori, essendo distribuiti nelle ville per le famiglie; e i soprastanti all'essicio della caccia con molti ministri andauano riueggendo per tutto il paese, risguardando con vn'ordine di superba censura i cani d'vno in vno descritti sù vn libro con la tauola ; per punire poi con giudicio infolente quei che essi voleuano, in battiture, ò in

Treccio edificara da lui, morì il ferrimo mele della fua prigionia, hauendon Ba maba fignoreggiato trenta, & villo feffantafei, col veleno datrogli ne' fagiuoli; feconmuore do che si diste allhora : & con tanto migliore animo portò egli in pace quella casato. lamirà, perche non del tutto mifero nell'estrema forte di fua vita, morì nelle braccia di Donnina de' Porri, femina già da lui molto amata. Coftei fu fuocera di Giouanni Aucutho Inglese, la quale fattasi volontariamente compagna della miseria di lui in tante sciagure, diede questo vltimo conforto al misero vecchio. Il corpo suo fù sepolto à Milano in S. Giouanni in Conca, con vna statoua à cauallo di marmo Carrarese proprio ia quell'habito d'arme, & ritratto di nazurale. col quale egli haucua guerreggiato, fenza però alcuno Epigranma; haucudo hauuto Regina fua moglie, la quale gli giace appreffo, questi versi con vo se polcro di marmo.

danari, correndo in vna medelima condannagione quei, che gli moltrauano magri, & scarni, come malignamente disfatti per la fame, & all'incontro quei, che gli teneuano palciuti, quali che fullero fatti poltroni per la troppo graffezza, ò mal curati per non pettinar loro il pelo. Ma Barnaba menato nella Rocca di

> Italia Splendor Ligurum Regina Beatrix Hic animan Christo reddides offa fuo, Qua fuit in toto rerum pulcherrima mando. Es decor, & fancte forma pudicitia,

> > Lauren

Laurea virtutum, flos morum, pacis origo,
Nobilibus requies, ciuibus elma quiec.
Quem patris exolutum Mafini gefta patentis,
Verna muptam, magnificiqi Canis.
Barnabus armipeten Viccomes gloria Regum
Natura pretium confpicuumq; decur,
Qui Nediolani frens, chena siperba
Temperas Ausonia, quem times omne latus;
Ilac conforte thori feits censore distrum
Exegui longa prosperituae dies
Hanc Deus clegti fecum persarus, chinde
Spiritus athereis reganti in arce Poli.





Gio. Galeazzo Conte di Virtù, come fi può vedere in molti fuoi ritratti dipinti, e feolpiti, specialmente nella Certola di Pauia, hauta tal decoro nella maesto-fa faccia, qual qui si vede.

VIT A



# DI GIO GALEAZZO PRIMO DVCA DI MILANO.

ARGOMENTO.

Gio. Galcazzo chiamato dall'Imperatore Primo Duca di Milano, Fù Prencipe d'acutifamo ingegno: Più operò col giudicio, che con la mano. Totalmente dato allo Hudio della pace, delettanasi sommamente di dotte ricreationi, e con liberal mercede chiamo qualunque professore di scienze ad insegnare nello Studio di Pania. Puoco lo secondo la Forcuna nelle guerre, one egli si ritrou ana in persona, mà per opera de' Luogotenenti , è Ministri suoi riportò sì meranigliose vittorie, she parea che regesse la Fortuna col consiglio, & aspirasse, anza appressasse all' Imperio di tutta Italia , nella quale fin dal tempo de' Gothi altro non fin già mai ne più ricco, ne più maestofo, ne più potente . Morì d'età de cinquant'anni , hanendone signoreggiato ventiquattro .



ILVSSE subito in Gio. Galeazzo fin da primi principij della fanciullezza fua così marauigliofa dimostratione di grauità, & di prudenza, veggendosi in lui fiorire foura l'vso di quell'età, accortezza, giudicio, & memoria; che molti per ragion naturale credettero, Eleuato ch'egli douesse morir tosto : ne pensarono mai che ing così gran doti del fuo inanzi tempo maturo ingegno Galeaza deuctiero arrivare alla debira perfettione de gli anni . zo, men-Dicefi, come fi legge nella vita dei Petrarca, che ha- ancorfauendo Galeazzo suo Padre, come era vsanza sua, chia-ciullo, e mato il configlio, & effendo molti fingolari huomini gliolo

togari ricevuri nelle fue camere fecrete postisi à sedere, egli scherzando doman- giudicio dò al fanciullo, che per auuentura allhora con occhi fissi staua à guardare il volto, del Pe--&l'habito di quelli huomini faui, quale di quel numero gli parelle il più fauio; trarca. & che

pregò che si volesse lasciar menare da lui à sedere nella sedia del padre; & che fubito ogn'vno marauigliandosi molto cominciò à ridere, che quel fanciullo con acuto giudicio hauesse eletto il Poeta eccellentifs. di gran lunga sopra gli altri

di quell'età. Et essendo egli poi di mano in mano per tutti i gradi dell'età sua con gran cura alleuato da eletrifimi precettori, & maestri, non l'abbandonò la natura, si ch'egli non perseuerasse in quel medesimo tenore di giudicio, & di costumi. Percioche passato dalla fanciullezza nell'età matura, in tanta varietà d'attioni mostraua sempre tal testimonio d'ingegno, che non v'era alcuno, il quale ingannaffe l'opinione di lui fermata con l'aiuto della natura, & stabilità con la lettione di molte historie,& con l'esperienza delle cose; talche presentendo egli turte le cole, & quelle ancora ch'erano à venire, pareua che reggesse la fortuna col configlio. Et veramente che ciò non era da marauigliarfi, percioche egli foleua per antico costume passeggiar molto solo, pensando consultarsi con gli eccellentiffimi in ogni negotio, pigliar gli esempi delle cose dalle historie, & diligentemente imitare le vianze de gli antichi , le quali erano state approuate dal successo della guerra. Non era egli leuato da suoi negotij per piacere alcuno di caccia, ò d'vecellare, non per giuoco, non per diletti di donne, non per fauole Studii di di buffoni, ò di parasiti: esercitaua temperatamente il corpo per conseruarsi Gio. Ga. di Dumont, o di paranti : ejercicana reinperatantente il corpo di perio. Gano, & ricreana l'animo co i ragionamenti de gli huomini dotti, & con lo spesso

leggere,& con le secrete commentationi accomodate alla pietà, & alla giustitia. Haucua condotto con liberali stipendi professori di tutte le scienze, i quali insegnassero alla giouentù nello Studio di Pauia fondato da suo padre. Haucua anco ripteno vna libreria di rariffimi libri, & edificatoui appresso vna capella, doue si conseruauano reliquie di Santi, & di Martiri distinte in pretiose cassette. Erano allhora huomini fingolariffimi dell'ordine de' Lettori, i quali hanno lasciato memorie d'ingegno à i Posteri , in ragion ciuile Baldo , e i due Raffaelli , il Fulgoso,

e'l Comaíco, & Signorolo Amadio. In Filosofia Vgo Sanele, & Biagio Pelacane da Parma, di cui ci fono ancora fortilissime questioni nelle cose d'Astronomia, & nella disciplina di Prospettiua; & trè Mediciancora, Marsilio da Santa. Sofia, Sillano Negro, & Antonio Vacca, i libri de i quali hoggi fi leggono nelle Scuole. Fiorius parimente dell'infegnare i precetti della lingua Greca, Ema-Coffelie- nouello Chrifolora Costantinopolitano. Ma sopra i Dottori di tutte le disciri illulti pline era lingolarissimo Pietro Filargo di Candia, interprete delle sacre lettere; di Gio. Galeaza- il quale su poi satto Papa, & chiamossi Alessandro Quinto - Hora di questa elettiffima qualità d'huomini fopra tutto, & di quei che molto valeuano nella prudenza, & esperienza delle cose del mondo, s'haueua egli eletto i suòi consiglieri, & honorauagli con groffiffimi ftipendi, talche non era da marauigliarfi punto, poi ch'egli haucua cost illustre giudicio, se le imprese diligentissimamente trattate, & csaminate in consiglio, haucuano le più volte felice fine, secondo il desiderio di lui. Tutti gli vifici fotto di lui, i quali rifguardanano il gonerno di così gran-

de stato, erano fondati con marauigliofo ordine, percioche egli era viato di dire, Ordine che in tutto il maneggio delle cose del mondo, in casa, & fuora non v'è miglior merauieofa dell'ordine; col quale principalmente il negotio della guerra, e ogni attion che tene ciuile . & domestica disciplina sono gouernari, come con cerrissima vnione . Tur- ua Gio. te le commissioni, & commandamenti nelle cose grandi, & nelle minime ancora zo nell'a viciuano dallo scritto, & tutti i conti delle spese erano registrati sù' grandissimi amm libri; da i quali riuedeua la fede, & la diligenza de'ministri, & ciò faceua egli per fuo domezo di censori huomini di singolar bontà ; i quali à ciascuna cosa secondo i me-minio. riti dauano pena, & premio. Erano nella fua corte quasi infiniti scrittori, computifti,& notai,i quali ciafcuno nel fuo víficio feruiuano gli víficiali dell'entrate, có tanta cura, & religione, che no solo era tenuto conto, & memoria dell'entrate ordinarie di tutte le Città dello Stato, & delle spese delle guardie, ma ancora di quel che si spendeua ne i publici spettacoli de' giuochi, & particolarmente quante. forti di viuande veniuano ne i solenni connti,& di quel che si donaua à gli honorati forastieri. Hò veduto io ne gli armari de' suoi Archiui,marauigliosi libri in 21 carra pecora, i quali contencuano d'anno in anno i nomi de' capitani condottieri,& foldari vecchi,& le paghe di oga'vno,e'l rotulo delle cauallerie,& delle fanterie; v'erano anco registrate le copie delle lettere, le quali ne gli importantiffimi maneggi di far guerra, ò pace, o egli haucua scritto à i Prencipi ; o haucua riceuuto da loro; talche chi volesse scriuere vn'historia giusta,non potrebbe defiderare altronde, ne più abbondante, ne più cerra materia; percioche da questi libri facilifimamente fi traggono le cagioni delle guerre, i configli, e i fucceffi dell'imprese. Fece il principio suo della militia appresso il padre,e'l zio Barnaba nella venuta de' Tedeschi', & de gl'Inglesi, & non molto dopoi hauendo egli Gio.Gafinito i ventitre anni dell'età fua, fiì dal padre con nome posticcio emancipato; leazzo il quale in parte del patrimonio gli diede Nouara, Vercelli, Afte,& Alessandria : emanciaccioche fingendo il padre di non saperlo, quindi hauesse commodità di far guerra à Otho Marchele di Monferrato sempre nimico, & non mai quieto. Hora. mentre ch'egli attendeua à quella guerra, perdè Vetcelli pet tradimento de' Guelfi. Percioche il Priencipe di Sauoja, benche fosse suo zio, e i Flischi Genouesi auisati del pericolo loro, difendeuano l'ingiurie d'Orho lor vicino ; & haueuano chiamato gli aiuti delle genti del Papa, & haucuano posto assedio alla Rocca guardara da i foldari di Gio. Galeazzo, & l'haueuano ferraro in modo con le guardie, che Gio. Galeazzo sforzatoli più d'vna volta di foccorrere i foldati affediati, percioche i nimici s'erano accampati l'yna parte appresso l'altra, quasi tolto in mezo, fu affediato anch'egli; & finalmente la guardia aftretta dalla fame, & disperara di potere hauer vittouaglia, rese la Rocca à patti. Ma vn poco più infelicemente maneggio egli l'armi nella venuta de gl'Inglefi, percioche nel Contado di Brescia su rotto, & vinto in battaglia da Giouanni Aucutho valorosissis-Gio. Ga-mo Capitano de gl'Ingless; il quale partendosi dall'amicitia di Barnaba, s'era-guerreg accostato al Papa, & ai Fiorentini, & ne riceuette così graue danno, che quasi gia inteturti i Capitani luoi furono presi con gli stendardi, & egli suggendo con prestez- te cô gli za, à fatica scampò delle mani de i nemici. Da questi infelici principii della co-Ingleti

minciata militia, parendogli d'hauer fatto affai più, che à bastanza proua della virtù, & della fortuna sua, morto il padre deliberò di far le guerre per mezo de' Gio. Ga- fuoi Ministri, percioche essendo rimaso vnico herede del padre, giudicaua che leazzo folle bene hauer rifguardo alla perfona fua, & non s'arrifchiare ne pericoli delle più battaglie, & tentare la forte dell'armi con l'altrui virtù, la quale si procaccia co i fei per danari; & pensaua come quello, ch'era di sua natura accorto, & persettamente te per mezo de prudente, & come si vide poi più valoroso di consiglio, che di mano, di douer Miniferi. riulcire più felice in cafa, che fuora ; promettendogli massimamente i Mathema-

tici per la fua genitura grandiffime ricchezze, accrefeimento di Stato, calamità Giudicio de' nimici, & fuprema gloria, mentre ch'egli schifasse i pericoli dell'armi. Ne trologi gli mentirono gli indouini, ò il Genio della natura fua, arbitro della volontà hudella fe-licia di mana. Percioche hauendo acquistato in pochi anni marauigliose vittorie, ruino Gio. Ga- talmente i nimici priuati, fracalsò i publici, & allargò i confini dello Stato; che learzo. fondatofi nella fecurtà della fortuna, che lo fauoriua, afpiraua al regno di rutta Italia. Percioche Ladislao Imperatore già l'haueua honorato di nuouo tirolo d'honore, hauendolo con prinilegi solenni mandar gli per suoi Ambasciatori (\*

Gio. Ga. ancora lo scettro, & la beretta insegna di quella dignità, chiamato Primo Duca leazzo chiama- di Milano. Erano fpauentofe le forze di questo ambitiofo Prencipe, sì perche to Primo elle erano grandissime molto più , che quelle de gli altri, sì anco perche oltra la Duca di fua singolar prudenza erano fondati in soldati vecchi, & in valorosi, & molto auenturati Capitani. Haueua tolto Verona, & Vincenza à quei della Scala, & Padoua à i Carraresi, hauendo posto Francesco il vecchio nella prigione di Monza; oltra di questo s'era intignorito di Treuigi, di Feltro, di Ciuidale di Belluno, & delle Castella de' monti insieme con Trento. I Perugini, & quei d'Ascess ribellatifi al Papa s'erano dati a lui, i Saneti per fastidio d'una incerta liberrà, seguendo l'esempio de' lor vicini Pisani, s'erano rimesti nell'autorità pur di lui. Triorent num ne anco i Luccheli rifiutauano l'Imperio fuo. Per questo i Fiorentini fpauentamonovoa ti da vna chiara paura, fospettando delle forze di questo potentissimo huomo, teribil hauendo mandato Ambafeiatori per tutta l'Europa, gli ípingeuano addofío vna guerra à Gio.Ga. gran guerra; maffimamente hauendo fatto venire l'Imperator Roberto in Italia,

leazzo. & guidati di quà dall'Alpi i Francesi col Conte d'Atmignaca lor capitano. Ma Gio. Ga- egli fi difefe talmente da gli affalti di quelle nationi ftraniere, che ruppe affatto leazzo i Franccsi superati in vna gran battaglia ad Alessandria, morto il lor Capitano nemiei,e per virtù di l'acopo Verme ; & fece ritirare in Lamagna l'Imperatore , il quale 6 vendi- haucua hauuto ardimento di scendere dalle montagne di Brescia messogli inconca delle tra Facin Cane; il quale mise in rotta le prime bande de' Tedeschi. Andando famegli - poi à vendicarti di chi gli hauca farto ingiutia, costrinse Francesco da Gonzaga assediato in Mantoua, accertare quelle conditioni della pace, che gli diede ; hauendogli diriuato il Pò, & l'Adige per canali, & quast sommersa la Città. Virima:

go .

Vittorie mente à Casalecchio appresso Bologna ruppe in battaglia vn'esercito grande di Gio. del Papa, di Fiorentini, & di Bolognefi, hauendo preso Bernardon Guascone fortiffimo Capitano; & subito dopò quella vittoria s'infignori di Bologna, per la quale dopò la morte dell'Arcinescono Gionanni quasi per cinquant'anni s'era

guerreggiato.

guerreggiato. Et non molto dapoi, con l'efercito vincitore passando in Toscana per l'Apennino, mise ranto spauento à i Fiorentini, che i Cittadini perduti d'animo, non metreuano più speranza nella salute loro, ne in guardie, ne in difefa, ma folo nella morte del potentifimo, & corocciato nimico. Ne la fortuna mancò à i defiderij loro; percioche effendo amanalato d'una pestilente febre, leazao morì nella Rocca di Mangnano, nella via Romana fopra il Lambro, à quattro di muore Settembre l'anno del nostro Signore Mececia essendo arrivato all'anno cin-nella Roc quantefimo quinto dell'erà fua, e hauendone fignoreggiato ventiquattro. Lasciò rignano. due figliuoli garzoni della Carcrina figliuola di Barnaba, Giouanni, & Filippo, Figliuoli & non hauendo egli hauuro aleun figliuoto della prima moglie Ilabella figliuola di Gio. di Carlo Re di Francia; per rinouare il parentado col Re Francele, diede per Galeazmoglie la Valentina nata della medefima Caterina nel fuo primo parto, à Lodonico figliuolo del Rè, Duca d'Orliens. Per lo qual matrimonio hebbe la Valen-na maria tina per dote la Città d'Afte, & à i figliuoli di lei per titolo d'heredità peruenero ma con le ragioni dello Stato di Milano, perche i fratelli della Valentina erano morti seza co Duca figliuoli legitimi, & ciò veramente con finistro augurio, & singolar danno dell'- d' Or-Italia,& della Fracia; percioche per hauer questa heredità ne nacque poi vna lun-liens. ga,& terribil guerra, della quale non ne veggiamo infino ad hora alcun certo fine. Arle per alcuni giorni inanzi alla fua morte vna gran Cometa,con vna lunghiffi- appario, ma squalida, & mortal coda, verso quella parte del Ciclo, che è volta al vento di auanti la Maestro. Et ben puote egli parer degno di quel segno del Cielo, non essendo morte di ftato in Italia Prencipe alcuno, ripigliando la memoria fin dal tempo de Gothi, kazzo. più chiaro, ne più grande di lui di grandezza d'Imperio, ne di splendor di vita ; Grandes che se vogliamo annouerare le vittorie tra i doni di fortuua ; nessuno veramente zad'Imè da effer paragonato con lui d'opinion di natural grauità, & prudenza, ne di perio, e maesta di volto, & di corpo, ne di affettione à honorar la virtù, per arriuare alla di vitadi vera gloria; benche paia, che gli habbia aggrauato la fama di si gran nome l'ha- leazzo. ucre cgli spogliato Barnaba suo zio dello staro, & finalmente fattolo morire. nella prigion di Treccio; & quel suo sinisurato desiderio, ch'egli hebbe d'ampliar l'Imperio. Ma questo de siderio facilmente lo scuserà va non ingiusto, ne disordinato Tiranno con l'elempio di Gaio Celare, se egli giudicherà, che per cagion di regnare si debba violare il giuramento; & esso Gio. Galeazzo solecito in esercitare la crudeltà, è tenuto, che diritamente facesse, preuenendo Barnaba, il quale gli tramaua pari, & non meritato tradimento. S'acquistò nondimeno vn'odio graue all'animo luo, come quel, che fu crudelmente rapace, & terribile, & perpetuo scorticatore delle Citta sue, poi che i soggetti all'Imperio suo non poterono feoprire, ne me trere in opera gli odij contra di lui concerti, i quali finalmente vícirono per ciascuna Cirta nella morte di lui. Ne parea à coloro. che erano stanchi dalla grauczza delle continuamente imposte taglie, assai degna cagione di sopportar l'ingiuria, la neccissità del far guerra, spesse volte fatta venire in proua, perch'egli dalla guerra non desideraua mai la pace; ma dalla. pace sempre andaua cercando d'altre nuoue guerre. Et cio non era da maraulgliarfi, hauendo egli per feminar le guerre, preso di continuo à mantenere ventimila

Cata.

Gia Gis mila caualli, & altretanti fanti, & essendo rissoluto di non voler perdonare à speleazzo si a lcuna, mentre ch'egli con più grossi silpendi, inustando tutti i più valoro medico guerrieri d'ogni grado, & percio facilmente leuandogli à inemici, gli potesse simo vè hauter sco. Percioche egli era viato di dire, che non gli pareua cosa alcuna più cimilla. nobile di quella mercanta, nella quale s'acquistanano gli huomini singolari. Fiù e aire: infamato ancora di vitupero le lustrie dall'Arciucleouo Antonin di Fiorenza rissi sian nelle historie sue, il quale con non bello, ne arguto modo di dir male, poco con modefamente si dicce à vituperare il simino della patria sua. Non si vede di con sono si con si

modeflamente fi diede à vituperare il nimico della patria fua. Non fi vede di pabric lui edificio alcuno pute va poco magnifico, hauendo i fuoi maggiori in cafa, & della- fuori fino alla piazza fontuofiffimamente edificato corti, rocche, & palazzi. Edicemis ficò nondimeno con fingolare ardore di religione, & di magnificenza la Chiefa di Pauis. della Certofa, lontano quattro miglia dalla Rocca di Pauis fatta dal padre, doue leazza finifice il Patro delle fiere; & affignousi poffeffioni grandiffime per la forda dei leazza finifice il Ex volle effer fepolto in quella Chiefa, doue fi vede dopo l'Attar maggiopolto el re vn marasigliofo fepolero, d'opta d'intaglio, & fortoferitoni per historia delle Echieia cofe fatte da lui-le quali fono leggia diffinamente intagliate in figure d'i marmo, dellacre quelti verfi, non del tutto indegni d'effer letti ancora altroue, che alla Certofa.

> Cum Ducis Anguigeri varijs dinifa sepulchris Membra cubent, sic iusis enim, nam viscera seruat Antoni tua fantta domus celebrata Vienna, Cor Ticinensis Michael, Carshusia corpus; Hic quoque ad aternum populi patriag; dolorem Vexilla, & Clipei, & lachrymofa insignia pompa Exequialis honos, monumentum flebile pendent. Instar & hoc tumuli semper memorabile nostris . Impositum signum est ocules , lege Principis ergo , Hic etiam titulos nomenq, genusq, supremi Cuius ab Angleria primus quos prosulit olim Natus ab Afcanio Troiani fanguinis Anglus Comitibus; si prisca petas primordia clari Nominis, atque domus l'acccomes extat origo Talibus exortum proanis dixere Ioannem Hunc Galeaz, quo non fama vulgatius vilum Nomen in orbe fust, factis ingentibus Heros. Ille quidem Anguigeram super aurea sidera gentem Extulit : & fe fe virtute aquanit Olimpo Dux Ligurum , patriaq; pater , Comesq; Papia , Virtutumq; fuit , quantum (plendebat in tilo Imperiofa oculis vis matefratis, or alta Frontis honos, tantum specie mortalibus ibat Alsier vs dominum fola effe doccres imago; Quantum lux animi (peciofo in corpore fulfit,

Cognisa

Cognita per varium testantur plurima casum Confilia alta Ducis cuius pietasq;, fidesq;, Sacrag, infitia, & clementia fanguinis expers Innocuam fecere animam; nec dulcior alter Eloquio, nec magnificis praftantior alter Nec fuit in totis Europa finibus unquam Aptior imperies Princeps, nec fanctior alter Religione fuit, nec pacis amantior illo. Hanc propter fape anspicus insta arma secundis Induit, & clares (uperate ex hoste triumphos Capit, & vitrices que nulla est gloria maior, Nullag; composite maior constantia mentis; lofe fui victor de pectore deputit tras Pramifita, prius victis ad fana renerti Confilia, & medis pacem quafinit in armis. Iple granes populis cruda de fede Tirannos Deiecit, fregit tumides, Stranitq, superbos. Hic erat unde quies magnorum sersa laborum Italia (peranda foret, Duce lata sub ifeo Illa fibi antiques sam promittebat henores Nanque videbatur cale demissus ad unum Natus, vt indeptis componeret Aurea terris Sacula, & afflicto tandem daret ocia mundo. At dens Aufonia dederat quod fidus agenti Transtulit ad superos, sine illo ornare beatos Angelicos ne choros voluit, fen lumine tali Indignum eft ratus Italiam , mundumg; nocentem Confilii ratio alta latens, & canfa superstat. Sed nos o misers quorum ille passemus haros Deflitit optate, nunquam vigilare, faluti: Flete Ducem Ligures, talem lachrymate parentem, Vosq; vrbes vidua, Princeps quas ille sub aleis Felices fceptrisq; fuis cum pace fouebat, Eternas oculis lachrymas effundite vestris, Ante alias Mediolauum patria inclyta magnum Principis atque caput tanta ditionis, & olim Longobardorum domus Augustifima Regum, Magnanimoq; Duci nuper gratissima sedes Papia, illustris titulis quas fecerat wrbes. Et vicina sequens matris vestigia Lande I'rbs Pompeiani lande vocata triumphi; Brixia ciuili nec enernata duello. Funde pares lachrymas quibus alta Vetona fororq

Ingenüs

Ingenijs ornata bonis Vincentia, duris Cognita temporibus, parnag; in montibus orbes Bellunum , Feltrumg; adeant, & pulchra feraci Planitia, Cremona sedens, memoresq; laborum Vercella, antiquis tellus agitata procellis, Et cum Derthona facunda Nouaria pingui Piscosumue Comum, Populoq; animosa superbo Bergoma, & occiduns quas nunquam victor adinit, Nomen Alexandri retinens wrbs fertilis oris, Quaq; tot egregios in pralia mittit alumnos Parma potens animos, & opima Placentia campis, Et Bouium , & vicina malis vrbs ducta priusquam Sub Ducis Imperium, & inga non metuenda veniret. Tu quoque Lucensis regio, licet obruta Luna Mania fint, reliquis plorantibus vrbibus addas Que inter magno eft lacerata Bononia fletu Et gemitu, & lachrymis proprium confessa laborem, Qua fibi fideres fabiso mois improba vultus Principis eripuit , nec pafa diutius illam Maiestate frui , & dulcis dulcedine fceptri . Ite simul, fic fata inbent, sociare querebas Vrbs Pife, quondam Tyrrheni Roma profondi, Maffaq, Gorfetum, manu vehat inclyta fecum Et cum vicino Turrita Perufia ploret Affifio, & mafta falsant ad fidera voces . Romanum gemat Imperium, Romanag, plangat Ecclesia, hi lachryment oculi duo lumina terra Raptus vterg; pugil, Latijs quo maior in oris Non erat, ex Italis Germanos depulit hoftes Finibus & Gallos bello confixit acerbo: Ante Quirinalem pofet quam cernere Roman, Mille quatercentum atque duos cum duceret annos Sol, hunc atra dies Septembriis tertia ademit .

# ESSEQVIE SON TVOSISSIME FATTE NELLA MORTE DEL GRAN PRINCIPE GIO. GALEAZZO VISCONTI

### PRIMO DVCA DI MILANO.

D Icono gli Scrittori , che non su sepolto mai alcun Rè con più honorata , ne più sontuosa pompa d'essequie di quel che su questro Primo DVCA di Milano.

## PRIMO DVCA DI MILANO. III

Milano. Per la qual cofa hò voluto rappresentarla à chi legge come rara, & di fingolare effempio. Douendosi il corpo del morto Principe portare alla sepoltura ; la prima cofa víciron del Castello dugento Caualli coperti di zendado, & d'altre forti di sete con le insegne delle xxxv. Città à lui soggette. Ogn'vno di questi era vestito à bruno, con una bandiera grande in mano, alle medesime dinise: Et eranui à piedi molti huomini à nero vestiti, che per la briglia menauano i detti Caualli : Poi feguirono Caualli quattro con diverse infegne imperiali: Caualli quattro con arme imperiali, & con la Serpe in quarto: Caualli quattro con l'arme del Rè di Francia con la Serpe in quarto: Canalli quattro alla dinisa del Contado di Pauia, cioè trè Aquile nere in campo d'oro vna sopra l'altra : Caualli quattro alla diuisa del Contado di Virtù cioè vn quarto verde, & il resto d'argento: Caualli quattro alla diuisa del Contado di Galiera, cioè la Serpe, ouer bifcia in quarto con certe lifte roffe, & altre gialle : Caualli quattro alla diuifa del Contado di Angiera, la bifcia azura in campo d'argento co'l fanciullo in bocca : Caualli quattro con arme di giostra, & con le suc diuise : il raggio del sole con la Tortora bianca: & sopra questi Caualli erano huomini con bandicre grandi in mano à fimil divife. Poi feguì vno à Cavallo coperto à liurea imperiale : la qual fu di valore , & prezzo di ducati quindecimila d'oro : doi feudi con l'arme Imperiale : doi feudi con la diuifa imperiale : doi feudi con l'arme del Contado di Pauia : doi scudi co'l raggio del Sole, & con la Tortora biança: doi feudi con l'arme del Contado di Galiera doi feudi dell'arme del Rè di Francia: doi feudi con l'arme Ducale; quattro feudi con l'arme del Contado di Virtù: doi scudi con l'arme del Contado di Angiera : doi scudi tutti lauorati d'oro. & d'argento, & di colori finissimi. Trombetti quattro à Cauallo, che sonauano con trombe mute, coperti di nero essi, & le dette trombe. Araldi doi con l'arme & con l'inscene predette : molti scalchi à regolar l'obito , tutti vestiti à nero. Seguirono poi i chietici in tanto numero, che impossibil sarebbe à raccontarli. Ceri innumerabili. & dieci Vescoui mitriati : dietro a'qual feguirono trè milla dopieri di cera bianca di libre tredici di peso l'vno : la metà innanzi, l'altra dietro, tutti accesi, che pareua ch'ardesse tutta la terra. Seguiua il feretro coperto di panno d'oro, fodrato di armelini, portato dal lato destro da Federico da Lagna, Adriano de Venufij, Antonio Marchefe di Mulazzo, Antonio Marchele da Varci, Buren Marchele di Este, Antonio Fiesco, Emanuel Marchefe di Lufolo, Antonio Terzo da Parma, Francesco da Sassuolo, Antonio Caualcabò, Federico da Ischo. Eraui anco ad accompagnar il corpo pure dal medefimo lato, Obizzo Spinola, il Conte Ricardo da Bagnano, il Conte Lodouico da Zagonara, Bolognino da Papifon, Giacopo da Benfen, Sczzin Suardo, Premiual dalla Mirandola, Dominico in Mutiato, Antonio dall'Agnello, Leno de Sigismondi da Pisa, Manfredo Marchese di Saluzzo, Anderlin Trot. Eraui anco da questa banda Francesco Gonzaga Marchese di Mantoua, Obizzo da Polenta Signor di Rauenna, il Conte di Campagna, Pandolfo Malatefta Signor di Rimino, Giouanni Brelpar Signor in Alemagna. I Signori dal lato finitiro furono questi: Antonio d'Vrbino, il Conte Albetico da Como gran conte-

stabile,

### LA VITA DI GIO, GALEAZZO

stabile, l'Armiraglio di Sicilia, Paulo Sauelli Romano, Giacopo dal Verme, tutti vestiti à nero insieme con le lor famiglie. Eranui da questa parte che portauano il baldacchino,& che accompagnauano il morto,il Sig. Giouanni Gambacorta, Federico Gonzaga, Aimonetto Doueda, Gioanni da Praga, Giouanni Conre di Motefandro, Giouanni dalla Mirandola, Giacopo Terzo da Parma, Antonio da Mano, Ghirardo da Coreggio, Alberto da Sacco, Azzoda Rouerch, Giacopo da Gonzaga, Pietro Rozzo, Galeazzo de i Pij, Pietro Marchele di Scipion, Giouan Marrin da Santo Vitale, Giouanni Marchefe di Saluzzo, Antonio Catenaccio, Giouanni Turco, Perogin da Peraga, Padouani nobili, & famofi nell'armi vestiti à nero con le lor famiglie, le quali furono assai. Seguiua poi il detto corpo della famiglia de'Visconti cinquantaquattro persone tutti huomini degni da esser nominati, vestiti tutti di nero. Appresso questi andarono trà Caualieri , Officiali , & famigliari della corte persone in numero cinque mila . Poi seguiua la gran turba de popoli delle sue Città, tutti similmente vestiti à nero, che furono in numero più di dodecimila, piangendo il fuo morto Signore, & in quella hora si turbò il tempo, di modo che pareua che il mondo volesse farmutatione. Et cofi con quelle tenebre, gradi, & pianti, il corpo giunfe alla Chiefa.

di Santa Maria, doue cra vna grandifirma quantirà di popolo. Pofita giù la caffa, le donne andarno a pianger fopra il fuo motro Signore, che dopo la morte del grande Ettore Troiano nó fi sà fe tanta turba fimile fuffe nel mondo vedura à far tanto pianto, quanto all'hors fi fece per gli Malanefi. Coti effequito l'officio, & quello finito; ognuno risoroballe flanze fue.





E l'effigie di questo crudo Prencipe di Scoltura nella Certosa di Pauia con quella d'Antonia Malacesta sua moglie.



## DI GIOVAN MARIA SECONDO DVCA DI MILANO

ARGOMENTO.

Gio. Maria successe nel Principato sa eta , & in giudicio puoco maturo . Laonde Sprezzandolo i popoli rinouerno le antiche fattioni in Italia, e i Prefetti delle suddite Città violata la detta fede gli si ribellorno . Institui per hauer più aggio à suoi vituperij lontano dalli affari di Stato , Gonernatori , che imperiosamente regestero la Cistà, quali poscia da Guelfi, e Gibellini furono cacciati. Per diffendere più facilmente le vicine città , persuaso scioccamente dalla Madre , dono al Pontefice Bologna, Affafi, e Perugia, & à Seneficoncesse la libertà, cioè il regers da loro. Efercito una in tutto rabiofa, & indicibile crudeltà, per la quale da vendicatini cittadini, come fenero tiranno fu meritamente vecifo.



Enendo Giouan Galeazzo à morte, & aggiungendo alcuni codicilli al testamento, ch'egli hauea già solennemente fatto, lasciò herede Giouan Maria della. maggior parte dello stato, del nuouo titolo; con questa conditione, che Filippo possedesse la città di Pauia,infieme con Nouara, Aleffandria, Hafte, Vercelli, & Tortona, & fosse chiamato Conte di Pauia: & lasciò à Gabriello bastardo naro di Agnesa Mantegaccia. il quale era maggior di tempo, che i legittimi, Pifa, 🕸 Crema: & coli Giouan Maria preso il nome di Duca, & riceuuti gli ornamenti della dignità paterna, hi in-

fattioni alzato al Prenciparo; & ciò con mal'augurio; percioche fubito fi leuò la guerra ciuile, concorrendo frà loro có pazzo furore i Guelfi, e i Gibellini. Perche queste h,e Gi. maladerre fattioni, stimando poco il Prencipe giouane, haueuano rinfrescato gli antichi odij de cittadini, iquali per la virtù de Prencipi passati parcua, che fossero stati leuari. Questo granissimo, & grandemente lagrimoso tumuito, no pure rusno le cirrà, & le castella; ma ancora le ville, & le famiglie del cotado, sopraprese dalla medelima infermità di pazzia; parendo loro, che gli folle lecito, attendere alle vecilioni, & à gl'incendij, spegnere affatto i parenti, & le famiglie ; & finalmente manomettere cost le cose sacre, come le secolari ; & recandosi à virià, & à gloria, il dimostrarsi crudelissimi, in testimonio della grandissima affettione alla parte.

Ma mentre, che la fortuna faceua di fanguinosi assalti in Milano per ciascuna. contrada, quella medelima pestilenza di male assaltò in poco tempo l'altre Città dello stato; con notabil pertidia de'Gouernatori,& de'Capitani,i quali potendo facilmente ammorzare i tumulti fu'l nascere, si rallegrauano grandemente delle nouità, & de'rrauagli. Percioche eglino fauoreggiando hor questi hor quelli; cacciando fuora l'vna delle parti, & l'altra rimanendo stanca per le forze confumate, & ritrouandofi forniti di buoni foldati, haucuauo penfato d'viurparfi di mezo le signorie delle Città; à questo modo senza hauer rispetto alcuno del sacramento rotto, Pandolfo Malatelta occupò Brescia, & Bergamo; perche seguirando l'esempio infame, & scelerato di costui, Gabrino Fondulo si sece Ribellio Signor di Cremona; Facin Cane di Pauia, & d'Aleffandria; Giouan nide Ca-Vignato di Lodi; i Benzoni di Crema; gli Arcelli di Piacenza; Othobon Ter-delle C zo di Parma; Franchin Rusca di Como; i Brusari, e i Tornielli già fuorusciti, tà Gia. di Vercelli, & di Nouara. Perche stordito il Prencipe da cosi vituperosa. & Maria. fubita ribellione de'Capitani, & delle Città, ammaestrandolo, & confortandolo à ciò la madre, si risolse di creare vn Gouernatore ; il quale con militare Imperio gouernasse la Città, & con l'armi presenti disendesse la falute, & la riputatione una del Prencipe. Percioche i vecchi configlieri, & amici, i quali erano stati lasciati che regadel Padre alla tutella del giouane, trauagliati da diuerío furore di quella torbida no impe tempelta, ò erano stati decapitati ; ò cassi, per li auersarij, ch'occupauano il luo- tela Citgo loro s'erano fuggiti per paura della morte. Fù fatto dunque venire Carlo tà, quale Malatesta à Milano, costui messo denrro i foldati raffrenò l'ardire de partiali; sia cacdimostrò vn defiderio grande di ricuperare lo stato, & di stabilir la quiete; & ciati da diede per moglie al Prencipe vna figliuola del fratello. Ma non molto dapoi, Gibelliperch'egli preferiua il nome della parte Guelfa, cacciandolo i gentil'huomini, ni. fu costretto vscir di Milano. Fu poi fatto venire in luogo di lui Facin Cane. Capitano valorofo in guerra, ma ingordamente rapace, & molto partiale. Ora costui hauendo telicemente condorto à fine molte imprese, & essendo poco giulto, & vtile alla Republica; perche egli faccua professione di difensore, & capo di parte Gibellina; tù affalrato dalle infidie de'Gvelfi, & con tanta furia cacciato fuor della Città ; ch'essendo egli circondato da i congiurati, spronato il Canallo, & messosi in fuga per la porta di dietro della corte d'Azzo, per nonlasciarii prendere, vrrando ricramente della fronte nello stretto della porta, & lasciatoui la beretta paonazza, correndo senza fermassi mai se ne ando à Rosa- Allhora i Guelfi confortandogh à ciò Antonio dalla Torre, il quale benche douelle effere odiolo per il nome della fua famiglia , era nondimeno in grandiffuna riputatione appresso il Prencipe ; confortarono Giouan Maria, ch'egli facelle venire Bucialdo Francele, in luogo di Facino, con la medefima auttorità Bucialdo d'Imperio. Costui messo dal Rè di Francia al gouerno di Genouesi i quali si Gallo gli erano dati volontariamente, quiui era allhora gouernarore, huomo d'animo Gouerna ce di corpo imilurato. Costui venuto dunque a Milano fornito d'huomini lano afd'arme Francefi, inauzi ogni cofa con perfido configlio per hauer la rocca tentò pira al l'animo del Castellano, & gli offerse danari. Questa impresa malignamente d'essacia comin-

cominciata, non gli essendo punto riuscita secondo il desiderio suo, disegnando di voler gouernare ogni cofa al fuo superbo arbitrio, fatti alcuni bandi, & battuto anco monera fotto'l suo nome, scoperse di modo la ingordigia del suo animo infolente, che non pure à Giouan Maria venne in fospetto d'hauere aspirato al principato, ma ancora à i Cittadini dell'una, & l'altra fattione. Ma mentre che reli in Milano con questa vana speranza nutriua il suo grande animo, & s'acquiftaua grandiffimo odio ; schernendo la fortuna i disegni suoi , le guardie Francesi, morro da gli Spinoli Serratone Gouernatore, furono cacciate di Genoua : & Theodoro Marchefe di Monferrato, aiutando in cio valorofamente Facino, fù chiamato Prencipe di Genoua - Perche fpauentato & non fenza cagione temendo, prima che si duulgasse la nuoua di tanto danno riceuuto, singendo di voler fare impresa contra Pauesi menò le sue genti fuor di Milano. Il quale mentre fuggiua fù affaltato da Facino à Nouo, & hauendo egli attaccato molto à tempo la bartaglia lo ruppe in tal modo, che Bucialdo perdute le genti, e in vn medelimo rempo spogliato del gouerno di Genoua, & di Milano, per gli Bucialdo aspri pani dell'Alpi se ne suggi in Francia. Questo è quel Bucialdo, il quale con le con auaro, & crudelulimo giudicio fece tagliare la testa in Genoua à Gabriello gei che figliuolo di Giouan Galeazzo, per metter mano su quella gran quantità di dada Mila- nari, ch'egli haucua riccuuto, haucudo venduto Pifa a'Fiorentini. In quel tem-

no e ab-banuodi po Giouan Maria perdè la madre, la quale, come quella ch'era di debil corpo.

Facino facilmente diè luogo à tanti affanni ; per lo cui peruerfo configlio, poco inanzi, per difendere più facilmente le Città vicine, ò per ricuperarle da i tiranni, che l'haueuano occupate, haueua dato l'altre ch'erano più lonrane à Papa Bonifacio, cioè affine di guadagnarfi con quel notabil dono vua vana amicitia, & per impetrare vna lega di difensione al suo trauagliato, & quasi ruinato stato. In quefto modo Bologna acquistata con spese, & fatiche sì grandi, & ancora Affisi, & PerugiaCittà dell'Vmbria, aggiunte allo Stato di Milano, mentre, che la for-610. Ma-tuna per la calamità, & leggierezza di Giouan Maria fondata in quel medelimo ria aper- oftinato passo, aspiraua alla altrui felicità, andarono sotto la signoria della Chieiuafione fa. Et fimilmente con la medefima dapocaggine ò disperatione, ribellandosi i dellama Senefi c'haucuano ammazzato il Correggio quiui Gouernatore, lasciò loro la al Ponte- libertà molto intricara in fanguinofe seditioni. Ma tuttauia si combatteua pure fice Boni in Milano, ritrouandosi gli odij de i Cittadini, che s'ammazzauano l'vn l'altro, logna Af percioche ne i vinti per defiderio della vendetta non volcuano la pace, ne i vinin Peru-citori volcuano fare tregua co i vinti, come le gliène hauesse hauuto à riuscir mente la danno: perche il Prencipe mosso dalle disficultà di queste cose, quel solo rime-

libertà à dio, che gli parue, che poresse arrecar tranquilirà in sì gran rrauaglio della Città; si riconciliò con Facino dandogli ostaggi, e vna altra volta lo fece venire, & lo creò Gouernatore delle cofe della guerra, & delle ciuili con suprema possanza. Per la venura di collui i Guelfi, i quali forto Bucialdo erano riufciti infolenti, poser giù l'armi; &fi nalmente riposando i Gibellini, & pacificata la Città, Facino effendogli imposto, che mouesse guerra à Bergamaschi, menato l'efercito di là d'Adda con ogni danno di guerra diede il guafto al Conrado della

Città

Città ribelle. Ma hauendo deliberato i Bergamaschi d'arrendersi, per non effer ruinati affatto, effendogli arfe le ville da nimici; fù cofi grauemente affalito Facino da dolori delle gotte, & delle reni; che fu costretto lasciando la. cominciata impresa partirsi, & farsi portare à Pauia. Dicesi, che questa infermirà, la quale fu l'vltima à Facino, diede occasione à tentar cose nuoue; percioche alcuni seditiosi Cittadini, & di grande ardire congiurarono d'ammazzare il Prencipe, trà i quali erano dei principali Andrea, & Paulo fratelli ni conde Baucij de suoi più domestici famigliari, due l'usterli nobilissimi ; Francesco giurati Maino, Berton Mantegacio, & Aconcio Triuulci. Erano costoro come capi Go. Mafeguitati da più che trenta altri dell'una, &l'altra fattione, ne vi fu alcuno ria. in ranto numero, che in grande speranza di ricchiismo premio facendo tradiméto volesse rompere la fede essendo posto in pericolo della vita per la sosperta moltitudine de consapeuoli, percioche ogn' vno l'haucua in odio come Tiranno d'inustrata crudeltà; perche egli in tanta asprezza di tutte le cose di quel, Horribiper noue anni continui infelicissimo Imperio, haucua preso vna malattia di paz- lecrudel za crudeltà, di sì fatto modo horribile, che riuoltata la colera in rabbia, daua à Maria. stratiare à cani affamatissimi i condannati, o quei che gli erano in odio, & dilettauasi grandemente di quel crudele spettacolo; & à questo fine haueua per suo gran fauorito Squarcia Giramo, nato per altro d'honorata famiglia, ministro di Gio Macrudeltà bestiale, il quale à quella beccheria tratteneua alcuni cani groffi, & ria è ampasceuagli di carne humana. Hauendo dunque à noia Dio, & gli huomini da concosi fatto mostro, andando egli alla Chiesa di San Gottardo per diuotione à giurati. XVI. di Maggio, i fratelli Bancij feguitati dall'altra schiera de'congiurati l'ammazzarono con duc ferite, partitogli la fronte fino à gli occhi, & tagliatogli la Via Megamba drittaal ginocchio. Morto che fu, & da tutti abbandonato per vn' pez- retrice. zo, alcuni pochi de più vili della famiglia sua lo portarono al Duomo. Quiui cuopre essendo guardato non senza scherno con quelle sporche ferite, & imbrattato di con fresmolto langue, vna meretrice di basta conditione, seruendole la stagione à far le ferne quello víficio di pietà, coperse tutto il corpo morto di molte fresche rose . Et di Gio. per questo merito poi d'hauere da Filippo suo sucessore vna ricca dote per maritarti honoratamente per nome d'una nobile cortessa. In quel medesimo gior- quale atno il Giramo scelerato boia cauato dalla furia del popolo del luogo, oue era rione me alcolo, esfendo strascinato viuo con vn vncino, su gastigato d'vno horribile, & Filippo meritato supplicio dinanzi alla porta della sua condannata, & poi fino in terra Maria. fpianata la cafa. Ora Facino Capitan generale dell'efercito, apportandogli fratello l'infuperabil fua infermità la fine della vita intendendo la motte del Prencipe, to voca feongiurando i Capitani, & foldati fuoi,che douesfeto perfeguitare i congiura-uniente ti; & che valorosamente, & fedelmente volessero aiutar Filippo, à cui per he- permareditaria ragione toccana il Prencipato i di la a poche hore si morì, & veramen- titarsi. te con grande vtile de'congiurati, i quali non v'essendo alcuno, che vendicasse la morte del Prencipe, haucuano con gran festa gridato Signore Hastorie figli- figliuolo nolo di Barnaba nato d'vna concubina, huomo valorofo in guerra, & di gran-di ama-

diffimo animo, come era stato il Padre.

to Prencipe.



Si vede l'effigie di Filippo Maria in varie medaglie, e scolpita in marmo di basso rilicuo appresso Gio. Barti la Bidelli in Milano.



### VITA

## FILIPPO MARIA TERZO DVCA DI MILANO.

ARGOMENTO.

Filippo incerto della fua falute risronò il Principato in prigione aiutato (fi può dire) da proprij nemici . Ricuperò le Città dell'Imperio paterno tirannicamente vintpate,ma nel racquiftar quelle, ch'erano più lontane, perdè le più vicine . Si pofe speffe volte à reschio della foriuna non temendo forte alcuna de pericoli, benche per altro timorofijimo de notturni fantafmi , e fi fcuoteffe per ogni moto che fontiffe , benche leggiero . Si dimostro clementiffeno , e d'animo generoso col Re Alfonso di Napoli fatto prigione in battaglia, non solo rimmandandolo libero à suoi Stati , ma caricandolo ancora de pretiofifimi doni . Fit però fitmato non tante crudele, quanto ingrato, mentre per vano sospetto d'adulterio fece decapitar la moglie per la quale era afcefo al paterno dominio, tolta la quale fu etiandio tolta la linea de l'isconti che derinana da Mattheo il grande poiche passato alle seconde nouve con la figlinola d'Amadeo di Sanoia la rittono flerile. Muori di febre non efendo ancora arrivato à feffant'anni .



ORTO che fu Gionan Maria, e in quel medefimo giorno ancora morendo Facino, Filippo il quale simile à vo prigionero è incerto della falute fua nella-Rocca di Pauia aspettaua l'vitima furia della contraria fortuna, folleuato dall'improuifo beneficio di Pacino gia luo nemico, ripiglio animo confortandolo i Capitani di Facino à non dubbia (peranza di rihauer lo Stato, i quali riputandofi à vergogna mancare della Có qua fede dara nell'ultima volontà al lor Capitano quando Filippo c'morius, si come foldari, che effi erano, cercauano an- oriennel cora occasione di far guerra. Mancauano i danari, cipato, i quali fono il n. ruo d'a loprar la virrù ; ma questi danari con improuiso successo

furono

furono tosto impetrati da Beatrice Tenda moglie di Facino, proponendosele di maritarla al nuouo Prencipe, il quale matrimonio dicefi, che Facino lo perfuafe egli stesso nell'ultimo punto di sna vita. Ne lo rifiutò Filippo, benche fosse dileguale d'età, & di stato. Questa femina leggiera dunque, ingorda d'intempestiua lusturia, & di maggiore stato, hauendo à pena rasciuto le lagrime entro nel letto dell'infelice mattimonio, & annouerò per sua dote quattrocento mila ducati d'oro. Perche Filippo fenza indugiar punto, messo in ordine l'esercito s'auiò à Milano : haueua Hastorre assediato la Rocca, & circondatola con opre grandi : ma con la guida di Francesco Carmignuola, & di Castellino Beccaria, i soldati di Filippo entrarono dentro à i ripari, & misero in rotta Hastorre, il quale valorolissimamente combatteua à porta Comasca. All'hora Filippo en-

entra in trato nella Città fece andare vn bando per li trombetti ne i luoghi publicia Milano, ch'esso non era per esser nimico à nessuno, se non à coloro, c'haucuano ammazzato il fratello, & subito gridato Prencipe con singolar fauore di tutto il popolo fù menato nella corte d'Azzo. In quel tumulto Paolo Baucio, & Francesco Maino capi della congiura, & della vecisione di Giouan Maria, essendo fati presi con crudelissimo supplicio portarono la pena del commesso delitto. Andarono poi i Capitani di Filippo à combattere Monza, doue s'era ricouerato Hastorre, & di là à no molti giorni fù presa quella terra; & Hastorre, il quale s'era fuggito nella rocca, stando a sedere lopra vn pozzo, ferito in vna coscia della pietra d'una bombarda scaricata à ventura su morto. Ora spento questo graue concorrente, & per li fauori della parte Guelfa da essere grandemente temuto, Filippo accrelciuto le forze fue affaltado i Tiranni con incredibile felicità, ri-Filippo cuperò alcune Città dello stato paterno, hauendo per il primo cacciato Pandolricupera fo Malatesta di Bergamo, & di Brescia, preso Giouanni Vignato Tiranno di Locittà del-di, & appiccato sù le forche à vío di ladrone ; & Franchin Rusca , il quale haue-Timpe- ua occupato Como, cacciato di quella Città con certa conditione di premio; & rio pater morto ò cacciato in bando gli Arcelli à Piacenza. Ma grande allegrezza diede à Filippo, Gabrin Fondulo Tiranno di Cremona preso con felice astutia .

Crude.. Essendo costui in mezo della piazza di Milano, veduto la machina del supplicio, liffimo costretto à mettere il collo sotto il ceppo, & cosortadolo, come si costuma, i frati penfiero a inettere il cono iotto il ceppo de condo la disciplina Christiana, portare no Fon - in pace il fine della vita, & che sperando di donere hauer perdono de' suoi pecdulo Ti-sanoo di cati da Dio volesse pentissi, & chiamarsene in colpa ; riuolto con terribili occhi Cremo- diffe loro, non mi vogliate, vi prego, dar più noia, effendo io stato indegnamente, & perfidiolamente tradito; percioche io fon tantolontano à volermi pentire di quelle cose ch'io hò fatto per ragion di guerra, che grandifimamente ancora m'incresce, che per immortal fama d'vn chiariffimo fatto, io non precipitaffi giù della mia torre il Papa, & l'Imperatore. Percioche pochi anni inanzi hauendo egli alloggiato Baldessar Coscia, detto Papa Giouanni XXIII. & Gilmondo Imperatore, & per dar loro piacere d'una diletteuole, & maranigliola vista inuitatogli in cima della corona dell'altissima torre, & essettotodogli entrato nel terribile animo va crudel penfiero, haucua penfato di trargli

giù nella piazza, ne vi fu altro ancorche granissimo rispetto della cosa, il quale conferuaffe i due lumi di rurto'l mondo, fe non vna nobil vergogna nata in quello scelerato Tiranno, accioche non paresse d'hauere imbrastato la religione della menía hospitale, doue anch'egli in quel giorno era interuenuto per cagion d'honore, con vna ribalderia non di crudele, ma d'animo ingrato. Ora hauendo Filippo notabilmente vendicato la morte del fratello, e punito i Tiranni. & confidan dosi nel mirabil valore del Carmignola, & di Nicolò Piccinino suoi chiarissimi Capitani, riuosse l'animo à ricuperare le più lontane Città dello stato paterno: percioche i Vinitiani s'haueuano tolto Verona, i Fiorentini Pifa e'l Papa Bologna. Ma le guerre meritamente da quel disegno cominciate, & continuate finalmente per trentafette anni con maggior virtù, che fortuna,fecero di grauissimi danni alle Città di tutta Italia; & finalmente Filippo hebbe tal fine di questa guerra, ch'essendo inferiore di consiglio, & di forze alle Città libere congiurate insieme, perdè Bergamo, & Brescia, & su cacciato della signoria di Genoua, standosi egli à sedere à casa, & giudicando con l'esempio del pa-lippo ridre, ma non già co egual coditione di fortuna che le guerre si doucsiero fare per cuperare mezo de'ministri. Ma in questo perperuo, & sempre dubbioso trauaglio di dif- più lonficilissime imprese, puote parere d'hauer riportato lode di grandissima costanza, tane del & di generolo confilio, poi che fette volte vincitore in battaglia di terra ò di dominio mare, ma più spesso vinto, mantenne sempre quel medesimo animo d'indomita perdevirtù. Percioche stando egli intento, & solleuato à conservare la sua riputa-mo, tione, mettendosi spesse volte à rischio della fortuna, non poteua essere spauen- Breicia , tato da spesa ne da pericolo alcuno, benche egli fosse rimidissimo di natura, ciazo dal talmente che vdendo pure vn mediocre tuono si scoteua tutto per lo spauento ; la signe & come pazzo andaua cercando d'alcondersi sotto terra, dilettauasi grande-ria diGemente d'vna camera secreta, & quiui di lasciare entrar pochissimi, rifiurare d'esfer falutato, trattare l'imprese per interprete, & finalmente soleya hauer paura delle raunanze de gli huomini ; percioche effendofegli debilitata la vifta de gli occhi, perche egli non iscorgeua troppo bene i volti di chi l'andaua à vedere,

famigliari. Dilettaua l'ocio fuo nel leggere delle historie, delle quali Antonio Studif di

Palermitano tenuto all'hora in honore per nome di letterato, fu per alquanto Filippo y tempo recognitore. Ma mentre ch'egli haueua ancor fana la vista de gli occhi, staua à vedere dierro à vna fenestra inuerriata di buonissima voglia i giouani giocare alla palla,ò fare alla losta, accioche quei, che giocauauo non fapeffe-10 , ch'egli stelle à vedere , benche però credessero , ch'es vi fosse presente. Et di qui foleua egli cofiderare la leggiadria della bellezza loro, la fchierczza delle membra, e'l vigor dell'animo, & quei che gli piaceuano per quella dimostration d'efercitio, eleggerli al feruitio della tauola, & della camera. Ma Candido Dicembre scrittor di quella età, ripieno di maligno fele, lasciando le lodi, che meritauano d'effere celèbrate in Filippo, & biatimando i vitij, attribuì quel pia- Dional cere à sospetto di lusturia. Era Filippo mailimamente nella declinatione del- patira.

coprendo questo difetto fiferuiua di continuo d'uno, che gli diceua i nomi, & l'auifaua di quel, ch'egli hauea'à fare; per non ester riputato cieco da i manco

l'età fua d'ingegno fospettolo infiammato, & leggiero, & spesso ancora crudele ; essendo trafitte le renere ocerchie di lui dalle punture de gli accusatori. Non mancauano ancora trà suoi più domestici amici alcuni partiali, & biasmatori delle altrui lode, i quali benche egli hauesse ottima openione pure lo corrumpeuano; frà i quali Oldrado Lampugnano auezzo dalla fua giouenezza al fernitio della camera, haucua tanta gratia, & auttorità apprello di lui, che cò gran danno di Filippo basto ad alienare, & cacciare il Carmignuola valoroso guerriero. Corle gran pericolo ancora della vita Francesco Sforza già fatto suo genero, essendo caricato di falsi delitti; & fu con grandissima fatica difeso da molti amici suoi solo per l'aiuto dell'innocenza sua. Ma ben parue, che Filip-

per vano po vicuperolamente s'infamalle d'infamia d'animo ingrato, & crudele, quando d'adulte egli fece tagliar la testa à Beatrice sua moglie accusata d'adulterio comesso con riofa ta- Orumbello musico : senza, ch'ella confessale al martorio cosa alcuna contra gliar la l'honore della pudiciria fua; effendogli come fi dice, venuro à noia quel dife-Bearrice gual matrimonio i benche lenza alcun dubbio per le ricchezze di lei fosse pernuamo uenuto all'Imperio, per torre finalmente per moglie la figliuola di Amadeo la quale Duca di Sauoia sterile per successo, facendo le nozze non pure senza dote : ma hauea dando ancora volontariamente la Città di Vercelli, per acquistarsi la gratia il princi- del suocero. Questo anco grandemente aggrano la fama di lui , che essendo paio do egli per altro initabile nell'amore, & nell'odio, all'hora grandiffimamète diuen-po foota taua fermo è implacabile, quando fi rifolueua di non voler punto compenfare la d'Ama l'ingiurie vecchic con benifici nuoui, come si vede poi in Castellin Beccaria deo Du. angiarie vecenie con ocumer moun, come a vece por la Cantrini Deceana a ca di sa. non per altra cagione fatto morire in prigione, fe non perch'egli fcordatofi del benificio, ch'egli valorofamente, & con fede gli haucua fatto, si ricordaua del tradimento antico quando egli hauea dato Pauia à Facino. Bene è vero, che

Raro est Filippo con vna fola lode d'inufitata virtù notabile è nettò è coperse le macneroia chie de'fuoi vitij, quando egli hauendo preso il Rè Alfonso, & vinto in battaglia Clemen nauale appreffo l'Ilola di Ponzo, con incredibile cortesia, & grandezza d'animo ata i en lippover non pure lo liberò di prigione, ma honoratolo di fingolari doni, & fornitolo di fo il Rè molti danari lo lafciò andare ad acquiftar Napoli. Con rariffimo veramente, e Alfono da incomparabile efempio di generola clemenza, se con nobil giudicio vorremo pri-mifurare la forza dell'acquifto d'una gloriofa lode con l'utilità ne gli animi de i goniero Prencipi passati, & di tutti quegli, che sono poi regnati al mondo . Supcrò anco-

ra i luoi maggiori di correlia, & di pompa famigliare quando egli alloggiana

dezza, s honoratissimi forastieri, rrà i quali vi su Papa Martin Colonna, al quale sece magnifi. vna statua di marmo, & Gismondo Imperatore riceuuto con tutta la sua compaeenza di gnia con doni liberali. Pafsò di questa vita, che non haueua ancora fessanta anni aell'al- d'vna febre crudele, & del corpo, che in vn subito si gli scorse in molta colera loggiare à XII. d'Agosto l'anno del Nostro Signore MCCCCXLVIII.allhora, ch'egli allaltato dall'armi de'Venetiani, & quali allediato in Milano, haueua, fatto ri-Mone di chiamare di Romagna Francesco Sforza suo genero lungo tempo inanzi hauuto per nimico, è pure allhora al gran bilogno ritornato in gratia con lui, per op-

potre à suoi gravissimi nimici vn Capitano di grandissimo valore, & selicità.

Dicefi, ch'effendo egli di giusto odio infiammato contra Venetiani stette lungo tempo frà due, s'egli deuca preporre il Re Alfonsofuo genero, & lasciarlo herede dello stato; affine di rompere l'ardimento della potentissima nation Venetiana, con quel difensore di honorato, & ricchissimo nome, ma per amore di Bianca sua figliuola, la quale haueua già partorito nella Marca Galeazzo Sforza à speranza dello stato, elesse più tosto il Genero, & con solenne adottione lo fece Filip fuo figliuolo, essendo stati spetiali confortatori di questa vitima deliberatione Andrea Birago, & Pietro Pufterla; mentre che con diuerlo fauore Brocardo Sforza Persico, & Francesco Landriano contrastando per Alfonso, & vinti di suffragii, perfigli s'erano ailontanati dalla fentenza pieno d'inuidia popolare, sdegnandosi molti Cittadini, che in cambio d'vn'huomo humanissimo, & fortissimo sopra tutti gli altri, il quale già per adottione era figliuolo, & marico della Bianca vnica figliuola di Filippo, & nuouamente inestato nella famiglia de Visconti fosse per cofiglio sciocchissimo d'alcuni pochi chiamato alla Signoria della patria vn'huomo di fangue straniero, di lingua incognita, & finalmente d'animo sospetto; per lo qual configlio, in breue, con certifsimo fuccesso di miseria, era per riempire la Città di Milano, & tutto lo Stato di Lombardia d'habitatori Spagnuoli . Dicela nondimeno frà il volgo, che'l codicillo fù scritto, perche fi douesse metter sotto il primo testamento, ma morendo Filippo, prima che fosse segnato da i testimonij scritti, che su stracciato, il che tanto dispiacque ad Alfonso, come malignamente e scluso, che all'età nostra Alfonso suo nipote risguardando le ragioni di quel truffato codicillo, difordinatamente si mosse, procacciando calamità à se steffo, & à tutta Italia. Non hebbe Filippo sepolero di marmo, essendo riposto in vna cassa di legno coperta di panno d'oro, la quale si vede hora sopra l'altar grande fostenura da traui nell'alto coprimento della volta, ma nel muro à basso fi leggono quelti versi attaccati.

> Clementiffums atque liberalis
> Inflatvam diminus, Philippus bic eft,
> Filits regibus v mice duebus
> Qui belle i manicas e compedes et Leuari inbate, in flaste, drie Donates opibus Lucallianis
> Sedes : & fla regna liberates
> Tetro carcere . Diffice bine Tiranni,
> Sant hat munera Principum, flapribes
> Debellare pios & eft victis.





## MENT $R \cdot G$ $\mathbf{O}$

DELLA HEREDITA PERVENVTA NELLA FAMIGLIA DEIDVCHI DORLIENS.

## Tolto dall'Historie con breuissima narratione.



VANDO venne à morte Filippo, percioch'eramancata l'antica linea de i Prencipi Visconti deriuata dal Magno Mattheo, i Milaneli fi misero in libertà . Perche i figliuoli maschi del Prencipe Barnaba, di tanti figliuoli, & nipoti, eccetto alcuni naturali, crano tutti morti. Ne Gio. Maria morto violentemente da i congiurati , dalla Malatesta, ne Filippo di Beatrice Tenda, ne finalmente di Maria di Sauois. quafi sterile, mogli mal'auenturate haueuano hauuto figliuoli . Restauaci Bianca , la quale Filippo hauendola generata d'Agnesa Maina nobil donna l'haueua

donna perche ella pure haueua nome di naturale, benche il padre l'hauesse legitimata, era reputata indegna dell'heredità dell'Imperio paterno. Di maniera, che tutta quella possessione per drieta ragione del tutto apparteneua alla Valentina forella di Filippo. Coftei era stata maritata da Gio. Galeazzo suo padre à Lodouico figliuolo di Carlo Quinto Rè di Francia, e datogli in dote la Città d'Haste, & oltra ciò aggiontoui questa conditione, che se i fratelli della nuoua spola moriuano senza figliuoli i figliuoli finalmente, & legitimi successori della detta Valentina hauessero lo Stato di Milano. Ma al contratto fatto in questo modo mancana l'auttorità dell'Imperator Romano, l'officio del quale è creare i Prencipi, donare i Regni, pigliare i Signori in protettione, & confentire all'heredità, che si trasferiscono d'vno in altro. Accioche dunque solennemente s'affecuraffe la Valentina, e i fuoi figliuoli, perche non v'era allhora nessuno Imperator cer to vacando l'Imperio, e i Baroni di Lamagna erano in contrafto dell'elettione, s'hebbe ricorfo al Papa. Costui col suo consentimento suppli honoratamente in luogo dell'Imperatore, il quale consentimento di ragione pare, che si possa dare per l'auttorità della suprema possanza, cioè dal Sommo Prencipe delle cole facre, & spetiale interprete della ragione humana, & ditina. & facitor delle leggi; conciosia cosa, che l'Imperatore istesso il quale per antico benificio del Pontefice Romano si crea in meza Lamagna con sette voci, da lui finalmente poi è vnto, & chiamato Augusto, e coronato di corona d'oro. Ma effendo confermato in quel modo il contratto dotale, fi ritrouarono alcuni dottori molto affettionati al nome Imperiale, i quali pareva che discordattero, per spogliare il Papa d'auttorità, & ciò co l'interporre vna certa loro più sottile interpretatione della legge, dicendo che il Papa non haueua pure alcuna ragio. ne in trasferire, & concedere i feudi de i regni, ancora che l'auttorità di lui fia grandissima, in quelle controuersie delle liti, le quali richiedono i rimedi della festinata decisione dal presente giudicio. Ma essendo queste cose alquanto più cauillosamente indotte, di quel che conuerrebbe à leal professore di ragione, gli Orliensi le riputarono falsissime con questo solo esempio di viuissima ragione ; perche anco il Delfinato grandiffimo Stato de gli antichi Sauoini, e'l Contado di Prouenza, si ritrouarono già essere stati concessi, & transferiti non con dubbia. ma con certa ragione dell'auttorità del Papa. Et però che la Valentina morendo di sua morte, poiche Lodouico suo marito era stato crudelmente ammazzato à Parigi per infidie di Giouanni Duca di Borgogna, haueua lasciato à suoi figliuoli per certiffima ragione di heredità lo stato di Lombardia . Benche alcuni altri dottori non giá più dotti, ma ben più rispettosi de i primi sperche essi non toccano la causa della prima quistione, circa la facoltà del Papa, come ributtata in ogni luogo, & lasciata, ritrouato vn'altro diuerticolo di strada torta, ardiscano di passare al capo della causa, & di mettere in dubbio, se il padre di Valentina fu chiamato Prencipe, & Duca dello Stato di Milano per benificio di legittimo, & vero Imperatore; quali che Ladislao falurato, & gridato Imperatore dal fingolar fauore dalla maggior parte de i Baroni di Lamagna, che lo eleffero, con chiariffima poffanza ciò non poteffe fare ; perch'egli foffe per vna infelice emulatione con armi feditiofe molestato da Roberto di Bauiera falso Imperatore. Essendo dunque cio facilmente ributtato da ogniuno come vano argomento di ragion tirara, alla Valentina rimangono le sue ragioni eccellenremente difese. Hebbe la Valentina tre figliuoli maschi, cioè, Carlo il quale successe à Lodouico suo padre nel Ducato d'Orliens, & Giouanni Duca d' Angulem , il quale fu auolo paterno di questo Francesco primo Rè di Francia huomo fingularitfimo per valor di guerra, & per l'amore ch'egli hà a gli ottimi studi, & Filippo Conte di Virru; il quale titolo di stato cra già prima stato daro per dote à Gio. Galeazzo, quando egli tolse per moglie Isabella sorella di Carlo. Oltra i trè fratelli ancora vi sù una sorella la quale, cofa che non mi pare da tacerfi, maritata à Fusio nobilissimo Signore in Gualcogna, fu madre di Gastone giouane d'inustrato valore. lo dico quel Capitan generale prima che soldato, tertibil solgore di guerra, morto

nella gloria della vittoria acquistata à Rauenna. Ora di Carlo, il quale preso nella guerra d'Inghilterra era stato molti anni prigione in Londra, & di Maria di Cleues figliuola del Prencipe de Menapi, nacque Lodonico Rè di Francia Duodecimo di quelto nome. Quelto Carlo intendendo la morre di Filippo fuo zio non mancò punto all'occasione, perche mandando in Italia Rinaldo Capitano con giusto esercito fece di hauer l'heredità sua, ma benche Rinaldo fosle Capitano veramente valorolo, ma però molto ingordo, la fortuna non lo fauori punto. Percioche hauendo preso quasi tutta Alessandria di là dal Tanaro, & essendo à combattere il Castellaccio, venuto à far giornata con Bartholomeo Coglione, & Hastorre Signore di Faenza, Capitani della Republica di Milano, hebbe tal fine, che rotte le fue genti, fortemente, ma finalmente indarno disendendosi rimale prigione . in quel tempo i Vinitiani haueuano assaltato. il debile ftato della libertà ancora incerta, di maniera, che tutre le Città dello stato, sdegnando d'vbidire, & d'esser sottoposte à i Cittadini Milanesi, si procacciarono nuoui fignori. I Piacentini è i Lodigiani volontariamente fi diedero à Vinitiani, i Pauesi è i Tortonesi riceuettero Francesco Sforza, i Nouaresi vicini à Vercelli inclinauano à Sauoia. Ma Francesco Sforza assalrando i Vinitiani à instanza de Milancsi, poi c'hebbe presa Piacenza, & rihautro Lodi, rappe talmente le loro forze in vna memorabi I giornata à Caranaggio, che i Vinitiani spauentati per la paura d'un grandissimo pericolo, & per la felicità di si grant Capitano, furono costretti accordarsi con lo Sforza, offerendogli alhora malitiofamente questa conditione, che s'egli riuoltaua l'armi contra i Milanesi per acquistarfi il prencipato secondo il restamento del suocero, esti l'hauerebbonoi feruito in quella guerra di molta gente, & di gran fomma di danari. Perche lo Sforza cacciara la vergogna, & folleuaro dalla fortuna nella fua speranza, dimostrando cagioni d'animo alterato, subito ruppe l'amicitia, & gli mosse guerra. Et non molto dapoi aspirando grandemente la vittoria à desiderij suoi, i Vinitiani con simile sfacciarezza partendo da lui s'accostarono à i Milanes. Ma mentre che i Milanefi feditiofamente, & fanguinofamente gouernauano la. Republica, la Fortuna s'accompagnò con la virtù di questo valoroso Capitano. Percioche i Milanesi domari in breue tempo dall'armi, & dalla same, essendo aiutati indarno da i Vinitiani, si diedero allo Sforza. Il medesimo fecero l'altre Città, & finalmente pacificate le cofe, Francesco per confermare con l'auttorità dell'Imp. l'Imperio acquistato con l'armi, domandò per suoi ambasciatori all'Imperatore, che con folenne inucltitura gli fosse confermato quel, ch'egli haueua otrenuto, per ragion d'adortione. Ma perche vide che ciò s'haueua da comprare con molto maggior fomma di danari, che non hauca penfaro, rifiurò generofamente il dono dell'Imperatore. Percioche questo huomo, che non era fecondo à nessuno di grandezza ne di virtù d'animo, riputaua che fosses scioccheria, & cosa molto lontana dalla pouertà del suo erario, procacciarsi quel titolo di dignità per una carra, & cera vendibile dell'Imperatore, hauendo selo egli guadagnaro con singolar valore, & con armi inuitte in guerra " Et Ga." leazzo ancora luccessor suo, seguendo l'esempio del padre, non volle pure spendere vna mediocre somma di danari per acquistarsi questa inuestitura ; di maniera, che il primo di cafa Sforzesca fu Lodonico il quale ambitiofamente fi

procacció

proceació questa inuestitura dell'Imperadore, ottenuta da Massimiano per quartrocento mila ducasi d'oro, escludendo il figliuolo di Galeazzo suo frascilo, percioche egli era nato quando Francesco suo padre signoreggiava, & già hauea ottenuto l'heredità, il che non era auenuto à Galcazzo suo fratello, il quale era nato, & alleuato à Ferino nella Marca, quando il padre era in privata fortuna.con la quale prerogatiua di ragion natalitia, diriuata dalle historie di Cornelio Tacito, pareua ch'egli precedesse il fratello e i suoi figliuoli, & nipoti. Furono impetrati questi priulegi in quel tempo, che Carlo Ottauo Rè di Francia andando all'acquisto del Regno di Napoli per l'antica ragione della heredità Angioina, paffate l'Alpi se ne venne à Pauia, per visitare Giouan Galeazzo, il quale di là à due giorni haueua à morire. Il quale poi che fu morto, &non fenza sospetro di veleno, Lodouico suo zio prese l'insegne, su gridato Duca, & Prencipe di Milano. Ora in quell'inuestitura, che era stata comprata con tanti danari notabilmente v'era stato posto, ch'egli, & suoi figliuoli, & successori nati di legittimo matrimonio si chiamassero Duchi di Milano. Soggiunse ancora il Corio scrittor dell'historie, ch'a questa inuestitura diligentemente trascritta, & posta nel volume delle historie, vi furono aggiunti i codicilli, pagato. come fi deue credere, alcuna quantità di danari di più, doue il cortefe, & liberaliffimo Imperatore transferiua le medefime ragioni del prencipato à i natura :... & bastardi, se veniuano à morire i figliuoli, & successori legitimi. Mal'Originale autentico non si vide mai , veramente ascoso , s'egli pur vi fù , il che non ardirei d'affermare, da Lodouico, & poi da Maffimiano, & Francesco suoi sigliuoli: mà boi morto Francesco consegnato dal Conte Massimiano Stampa castellano, che l'haueua trouato nelle scritture Sforzesche, in mano de gli Imperiali, benche egli secondo che dicono alcuni, i quali fauoriscono il nome di casa Sforzesca, amoreuolmente, ma però in secreto, si dica hauerne dato copia à Giouan Paolo figliuolo naturale di Lodouico. Ora non essendo anco finito l'anno che Rè Carlo con vna presta, & non sanguinosa vittoria cacciati gli Aragonesi era riuscito spauentoso, e perciò i Prencipi leuati in arme per non vana paura s'erano partiti da Carlo; Lodouico d'Orliens mouendo le genti del Rè dalla fua Città d'Hafte prefe Nouara, accioche quindi difegnando occasione di nuoua guerra, s'aprisse la strada all'acquisto dell'heredità. Et già i Milanesi tremando lo Sforza di paura, piegauano gli animi alla ribellione. Ma questa imoresa mancò di prospero fine alla manifesta, & facil vittoria . Percioche Lodonico dopo il fatto d'arme del Tarro combattuto da vn groffo efercito de'nimici confederati, & assediato su costretto vscir di Nouara, atteso che il Rè Carlo lentamente, & più freddamente di quel, che bilognaua gli daua soccorso. Ma doppo trè anni, essendo morto Carlo senza figliuoli, hauendo ottenuto il Regno di Francia, fatto lega con Vinitiani, con vna furia grande cacciò lo Sforzas essendo egli poi tornato di Lamagna lo prese viuo à Nouara. Hauendo à questo modo acquistato lo Stato di Milano senza ferita, benche egli non ributaffe di douer mai remere per alcun tempo, si come quel, ch'era molto sauio . & haucua notabilmente prouato l'vna , & l'altra fortuna , quello ch'egli si tencua d'hauer ricuperato per legittima heredità, & con armi giuste, lo volle ancora confermare con l'auttorità dello Imperatore. Si compose adunque,

pagatogli alcuni danari, con Malimiano Imperatore, il quale dall'Alpi di Trento era arriuato à i confini del lago di Garda; procurando il contratto di questo negocio Giorgio Ambolio Cardinale di Rouano in questo tenore, che Lodonico, e il genero suo, marito della Claudia sua figliuola à Francesco Duca d'Angulem, & dopo lui i figliuoli, & fuccessori di lui per ragion di feudo, si chiamasfero Duchi di Milano. Ma i configlieri dell'Imperator Tedesco posero nel contesto del privilegio vna particella di tre parole; la qual diccua, che questa concessione era fatta senza pregiudicio delle ragioni del terzo; percioche l'Imperatore faluando l'honor fuo non poteua fcordarfi in tutto della prima inueftitura sette anni inanzi concessa à Lodouico Sforza, & à i suoi figliuoli. Era allhora appresso il Cardinale Giorgio Giofredo Carli, Presidente del Senato di Milano eccellentissimo dottore di leggi. Costui singolarmente accorto per lenar via l'occasione della lite, che potcua nascere, affermana, che la sentenza di quelle tre parole non era punto il bisogno della domanda del Rè Lodouico, percioche chiaramente mostraua le ragioni de gli Sforzeschi non del tutto estinte, ma esfer viue ancora. Ma Giorgio mentre che in qualche modo si componesse, stando pure in cio fermi i conglieri dell'Imperatore, generolamente (prezzò quelle parole, e diceua, ch'essendo stato cacciato Lodouico lor padre nella gabbia della prigion Locense, i suoi figliuoli giouanetti, i quali poueramente si viueuano in vno spedale in Fiandra, tardo haurebbono mosso lite à vn Rè potentissimo. Ne fu Giofredo al tutto falfo indouino in preueder la lite, da poi che finalmente quella particella di dubbiofa, & perciò mortal ragione menando feco vna terribilissima guerra hà grandissimamente trauagliato non pure l'Italia, ma tutta l'Europa. Percioche hauendo Lodouico Duodecimo dopo foggiogati i Genoueli, & spogliato in tutto Vinitiani dello stato di terra ferma, conuocato il Concilio à Pila, per torre l'auttorità à Papa Giulio, non d'altro luogo, che da queste tre parole Papa Giulio prese occasione di disendere la dignità sua; accioche Maffimiano Sforza fusse ritornato nel stato paterno. Come anco ci ricordiamo, che Papa Leone feguendo la medefima cagione di guerra otto anni dapoi, per ricuperare Parma, & Piacenza, cacciò i Francesi di Milano. VI furono però alcuni dottori d'auttorità grandifima, i quali differo, che queste parole quali che occultamente dette, & ad altro fine, & scritte in solenne contratto, non valeuano tanto, quanto che s'elle fossero espressamente state poste, & chianamente per dichiarare la fentenza d'un fincero fenfo, & specialmente in importantiflime, come effi dicono, concessioni di feudi, nelle quali apertamente , & senza serupolo alcuno bisogna hauer prouisto per chiarmima intelligenza della giusta ragione. Ma cosi fatte differenze non sono mai diffinite à tempo da i dottori delle leggi, ancor che fiano dottifimi; percioche le liti grandi non si terminano in giudicio ciuile, ma in campo, & con l'armi in mano. Concesse dunque il Rè Francesco, di buono animo alle molte suppliche di Clemente,& à i prieghi di tutta Italia; perche altramente non si poteua por fine à vna grauissma guerra; & scemo per vn poco di tempo tanto delle sue ragioni, per lasciar regnate Francesco Sforza; il quale essendo stato accusato da gli Imperiali di rebellione, & mossogli grauissima guerra, il Rè poco dinanzi mandandogli foccorfo l'haueua aiutato, & mailimamente che allhora Catlo Imperatore con-

gran bontà d'animo temperato in Bologna riceuè Francesco Sforza in gratia fua, & nella protettione dell'Imperio Romano. Ma non puote lo Sforza lungo tempo godere il beneficio dell'Imperatore, & la cortefia del Re Francesco, percioch'egli fù rapito da repentina è non aspettata da i popoli morte, pet aprire nuoue cagioni di guerra fatale, la quale vn'altra volta fosse la ruina dell'a Europa. Il Rè Francesco dunque essendo spenta assatto casa Sforzesca, liberato di tutto quel sospetto di dubbiosa ragione, domandò all'Imperatore, il quale era tornato d'Africa dopo l'hauerui acquistato quella bella vittoria, & venuto à Napoli è à Roma, che gli fosse restituito lo Stato di Milano; il quale per singolar ragione di heredità, & poi per legittima concessione di Massimiano Imperatore perueniua à lui, & à i figliuoli in certo prencipato. Ma l'Imperatore, il quale pareua che hauesse dato alcuna speranza di vicina, ma non ancor matura liberalità à gli ambasciatori del Rè, quando egli fir a Roma, su trouato più duro di quel c'haueuano creduto i Francesi; & con animo talmente contrario, & rifoluto, che lamentandofi gli ambafciatori del Rè d'effer menati in lungo con promesse vane, & che al Rè Franccico era tolto la sua legittima ragione; Carlo fece vna oratione al Papa, à tutto il conciftorio, & à gli ambasciatori, bella veramente, ma plù amara, che non si conueniua, hauendo per mantenere la riputation fua, & per purgarfi dell'inuidia, rinouato la memoria dell'odio antico. Ma il fine dell'oratione fu questo, ch'egli non era per fare alcuna cosa di quelle, che li Re domandaua, se prima le terre di Piemonte insieme con Turino tolte nuouamente con l'armi Francefi,non erano restituite à Carlo Duca di Sauoia. Conobbero alhora molti l'animo dell'Imperatore effer questo, che fin che l'armi poreuano, volesse renere Francesi fuor d'Italia; & di voler ritenersi per se il comodo, & ricchiffimo Stato di Milano. Et cosi non molto dapoi actresciuto di forze in vn medefimo tempo affaltò per mare, & per terra la Prouenza, & con l'armi di Fiandra i confini della Borgogna, accioche Francesco oppresso nellaguerra di casa sua; fosse costretto scuar le guardie del Piemonte, & scordarsi affatto le cose d'Italia. Ma difendendo di quà, & di là i Francesi valorosamente i suoi pacsi, di quella guerra, che alhora si cominciò indarno, ne sono seguitate poi dell'altre di calamità grandissima; percioche rotta la tregua, & desperata la concordia, dopo che le nostre forze sono stare indebilire, s'è aperta l'enrrata! al Barbaro nimico à occupar l'Vngheria. Ne veramente pare, che si possa sperare, ch'essendo egli fatro grande per la nostra fatal discordia , l'anno presente , il quale è il duodecimo di questa crudel guerra dopo la morte di Francesco Storza , ch'egli ripofi in tutto, fi che con nuoui danni non torni à trauagliare l'altre Città dell'Vngheria, & dell'Austria. Saluo se Cesare non per hauer vittoria de Barbari con animo pio è generoso non risguarda alle conditioni della detta nuouamente fatta in Vuormatia, & benignamente non confola il padre uostro priuo d'vno eccellentissimo figliuolo, & abbandonato si rosto d'ogni speranza di pace; cioè, trouando alcuna tolerabile conditione di giustitia è di ragione; accioche finalmente la Christianità goda vna ancor che tarda pace, per immortale beneficio di lui; & vna volta alla fine i Trofei di vera, & grandissima lode, & gloria si piantino nelle terre de gli insedeli.

Pandimiglio ROMA

